



Kirschbaum DEL EDITOR Plazos de la Corte, Lijo en campaña. P.3



Fioriti
LA INTIMIDAD DEL PODER
Milei, la macro, las peleas
y el poder de Karina. P. 12



Van der Kooy TRAMA POLÍTICA Florece un conventillo liberatorio P.34



Claring Domingo 21 de 2

Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Domingo 21 de abril de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.158, PRECIO: \$ 2.500,00 - EN C.A.B.A. Y GBA- RECARGO RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58.

# Antes de la marcha, Milei se endurece con las universidades

En el Gobierno advierten que el martes aplicarán el protocolo antipiquetes.

En la Casa Rosada estiman que la concentración a la Plaza de Mayo contra el recorte del presupuesto de las universidades públicas puede ser la más grande desde que asumió el Presidente. Con una catarata de tuits y retuits, Milei sugirió que las casas de estudios obligarán a los estudiantes a marchar. El Gobierno insiste en que los controles de la Auditoría General de la Na-

ción no son suficientes, y quiere que el Ejecutivo investigue la forma en que se usa el presupuesto universitario. El Gobierno también califica la marcha como anacrónica. **P.10** 

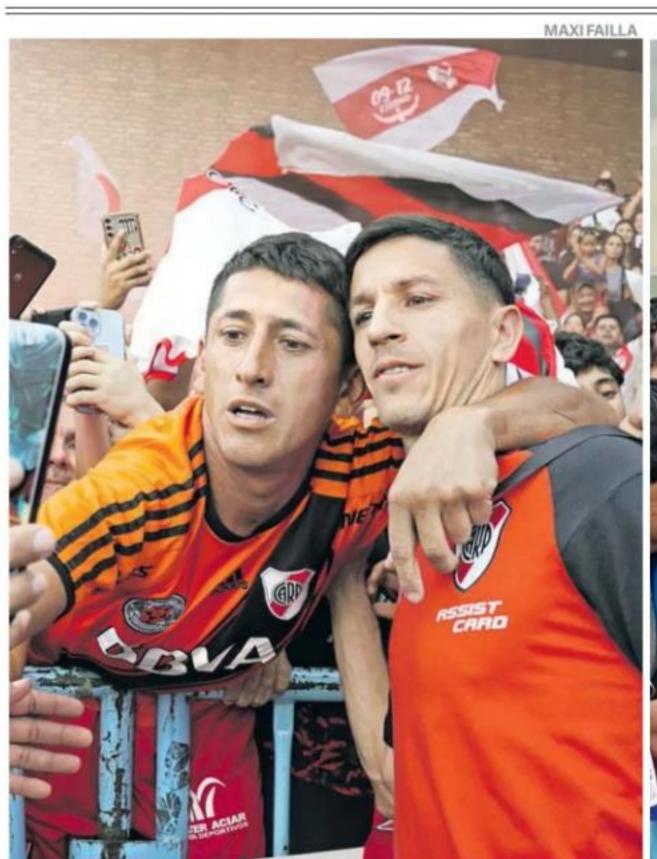



Junto a los hinchas. Nacho Fernández (River) y Cavani (Boca) salieron para saludar y tomarse las selfies. Palpitando el gran duelo.

# Frente a las dos hinchadas, River y Boca definen a un semifinalista

Desde las 15.30 en el Estadio Mario Kempes, en Córdoba, se enfrentan por la última plaza entre los mejores cuatro de la Copa de la Liga. Ambos equipos, con casi todas sus figuras. Por primera vez en los últimos cinco años estarán las dos hinchadas y se dispuso un fuerte operativo de seguridad. El ganador enfrentará en semifinales a Estudiantes, que anoche consiguió un contundente 3-0 sobre Barracas Central, con Carrillo otra vez goleador (marcó dos). Argentinos se convirtió en el primer semifinalista ya que, tras empatar 1-1 con Defensa y Justicia, fue el más certero en la definición por penales, donde se lució su arquero Diego Rodríguez. Jugará con Vélez, que dio vuelta el resultado y en un vibrante final venció 2-1 a Godoy Cruz. P.46

# En 20 años, el kirchnerismo multiplicó por 15 las pensiones por discapacidad

En 2003, sólo 77.000 personas cobraban estos beneficios del Estado Nacional. Hoy, las reciben 1,2 millón. Las multiplicaron las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y también dieron un salto con Alberto Fernández. El nuevo gobierno hizo una auditoría y sospecha que se usan como financiamiento ilegal de funcionarios y sindicalistas, y que en la maniobra también hay médicos involucrados. P.8

**ESCRIBE** EDUARDO PALADINI

El fenómeno de los canales oficialistas en YouTube y la pelea contra las noticias.

# Cada vez más empresas pagan a sus empleadas el congelamiento de óvulos

En el país, esa clase de tratamientos se hace cada vez más. Antes, esa práctica era una solución para quienes privilegiaban el progreso laboral por sobre la maternidad. Pero ahora, los especialistas en fertilidad dicen que lo que pesa más es la dificultad que manifiestan las mujeres para formar una pareja con la cual proyectar una familia. Las empresas dan ese beneficio para retener talento. P.36

# Al final, Biden obtuvo el multimillonario apoyo para Ucrania

Después de varios meses de bloqueo de Trump, el presidente de EE.UU., con apoyo de sectores republicanos, consiguió US\$ 62 mil millones en la Cámara de Representantes. Se espera un rápido trámite en el Senado. P.26 Sumario CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# El retorno de los Malos



Alejandro Borensztein



imular ostracismo es una de las estrategias que utiliza el Club de los Malos para seguir emputeciendo la vida de las sociedades sin que nadie sospeche de nuestra existencia. Nos sumergimos y guardamos paciente silencio hasta que un día, cuando nadie lo espera, emergemos a la superficie como un verdadero acorazado de turros.

Fueron varios años de guarda, apenas un suspiro si consideramos que el inmortal CDLM (sello internacional del Club De Los Malos) lleva siglos erosionando comunidades y encarajinando el funcionamiento de sus dirigentes con el único objetivo de destruir el alma de un país, minar sus ilusiones y acabar con la esperanza de toda su población.

La miserable vida que padecen estos tiernos corderitos de Dios, que graciosamente se autoperciben como ciudadanos libres, no es fruto de la impericia de sus gobiernos ni del egoísmo de sus líderes, ni siquiera de la corrupción generalizada, como suele creerse. Es el resultado de un minucioso trabajo que el Club de los Malos viene llevando adelante desde tiempos inmemoriales.

Los planes que ponemos en marcha para destruir gobiernos son diversos y cada caso merece un trato especial. No es lo mismo lograr que el kirchnerismo 2003/2015 desperdicie la mayor bonanza regional de la historia y termine estrellado, que hacer fracasar a Cambiemos 2015/2019 y generar en la sociedad esa hermosa sensación de frustración que todavía se recuerda.

Sin embargo, en ambos casos utilizamos encarajinadores profesionales que infiltramos en los gobiernos para operarlos desde adentro hasta devastarlos.

Distinto fue el caso de la cuarta experiencia kirchnerista 2019/2023 en donde el Club de los Malos implementó una técnica novedosa. En esa oportunidad, en lugar de infiltrar en las entrañas del gobierno a miembros del CDLM, directamente pusimos un encarajinador premium para que ocupe el rol de presidente.

Para eso, había que conseguir un profesional de alta competencia. Un ejemplar con un pedigree de nivel internacional. La destrucción debía producirse de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como solemos hacerlo. No era fácil encontrar algo así pero, luego de hacer un minucioso casting, apareció el muñeco apropiado: Alberto Fernández, una verdadera joya que ubicamos en la cima del poder para detonarlo y devastar, no solo al gobierno, sino también a la totalidad del peronismo. Ni el más optimista jerarca del CDLM imaginó que el "Proyecto Alberto Oppenheimer" iba a ser tan exitoso. Por eso resultó conmovedora la ovación que recibió el expresidente cuando las autoridades del CDLM le entregaron el Premio Turro a la trayectoria. Sin dudas, fue el momento más emotivo de la cena anual de la CAFOMUTA (Cámara Argentina de Formadores de Precios, Mayoristas y otros Hijos de Puta afines)

El evento que congregó a los principales jerarcas del club no solo fue una oportunidad para que cientos de malignos volvieran a verse las caras, sino también para alimentarnos el ego y compartir la satisfacción del deber cumplido. Al fin y al cabo, recién terminamos de consagrar el peor gobierno de la democracia y ya estamos trabajando para que el nuevo sea, por lo menos, igual de malo.

Fue una velada apasionante. No había mesa en la que no se estuviera discutiendo cuál sería la estrategia elegida por el Club de los Malos para triturar el gobierno de Javier Milei. Una tarea que, en principio, no parece demasiado difícil.

Aunque nadie lo confirmó, es evidente que la idea es volver al procedimiento tradicional. Lo primero que harán nuestros encarajinadores infiltrados en esta nueva administración es completar cargos con un escuadrón de inútiles para que cometan todo tipo de torpezas, un clásico trabajo de desgaste cual picadores y banderilleros en las corridas de toros.

Luego, con el gobierno ya lastimado, seguramente el Club de los Malos convocará a los mejores turros que hay en el mercado para incoporarlos al gobierno y así completar la faena de demolición. Nada que no hayamos hecho infinidad de veces.

¿Puede fallar el plan? Nunca ocurrió. Si no sale en el primer intento, saldrá en el segundo, pero salir, sale siempre.

Lo que sí sabemos es que el plan destructivo ya está en marcha. De hecho, ya se están viendo algunas maniobras que, como todos sabemos, son guachadas elucubradas en el cuartel general del CDLM y luego enviadas para su ejecución.

Por un lado desembarcó un comando de encarajinadores juniors que todos los días convencen al Presidente para que salga a insultar a cualquiera, ya se-

Entre 2019 y 2023, el Club de los Malos implementó una técnica novedosa.

La actividad del CDLM abarca también el fútbol y hacer faltar repelentes.

an periodistas, empresarios o dirigentes en general. Le hacemos creer a él y a su entorno que así fortalece su imagen cuando en realidad no hace otra cosa más que ir minándola.

Otro grupo de hijos de puta se infiltró en las entrañas del gobierno para producir ataques más profundos como, por ejemplo, convencerlos de postular al juez Lijo a la Corte Suprema y terminar de destruir al Poder Judicial. En ese tema venimos trabajando desde hace décadas y cada vez nos va mejor.

Lo novedoso de esta maniobra es que, además de convencer al gobierno para que proponga a este verdadero misil judicial, hemos despertado células dormidas que teníamos en la UCR, en el peronismo y en el PRO para que todos estos partidos aparezcan apoyando la nominación. Quien crea que esto es obra de Cristina, de Lousteau o de Macri, se equivoca. Son nuestros talentosos encarajinadores políticos que trabajan a destajo dentro de los respectivos partidos para impulsarlos al error.

No faltará alguno que piense que el mismísimo Lijo es miembro del CDLM. Hemos visto casos de personalidades públicas que, en realidad, eran agentes operativos de nuestra organización colocados especialmente para detonar gobiernos, por ejemplo José López o De Vido. Nunca rechazamos ni confirmamos estas versiones. La clandestinidad y el secreto son parte de nuestra esencia.

¿Sólo de asuntos políticos se está ocupando el CDLM? De ninguna manera, sabemos que destruir la política es la manera más amplia y horizontal de derrumbar sociedades, pero hay otros operativos que también ayudan.

Nuestros tentáculos llegan hasta rincones impensados.

Desde la destrucción del fútbol local. a través de nuestros encarajinadores apostados en la AFA, hasta la genial maniobra de un selecto grupo de emputecedores sociales que acopiaron y escondieron todo el repelente de mosquitos que había en el continente.

El daño, si se hace, debe hacerse bien. Todo ayuda, ya sea la designación de un ministro incompetente o el faltante de un aerosol. Con estos detalles hacemos la diferencia.

El Club de los Malos nunca duerme. a veces operando a la luz del día entre la crisis y el desaliento, y otras veces desde las profundidades de la clandestinidad. Cada vez con mayor poderío pero sin perder jamás la precisión. Por eso somos los mejores. Hacer daño no es para cualquiera.

Nadie como nosotros para desatar las Fuerzas del Mal.

SEMÁFORO SEMANAL

### Diana Baccaro debaccaro@clarin.com

**Claudio Belocopitt** 







#### En el foco de la tormenta

Tuvo que renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud, la cámara de las prepagas, después de la ofensiva del Gobierno por los abusivos aumentos de los últimos meses. Es dueño de prepagas y prestadoras e hizo mucha plata con la pandemia. Posee financieras y es accionista de América TV.

### **Martin Lousteau**

Presidente de la UCR y senador.



### El voto vergonzante

Apenas levantó la mano, de costadito, pero igual su voto fue afirmativo para el aumentazo de las dietas de los senadores, lo que provovó una intensa polémica. "Estábamos cobrando menos que un tuitero del Presidente", se defendió. Y dijo que el aumento fue acordado por todos los bloques.

# **Natalia Sandberg**

Genetista.



### Clave para resolver el crimen de Lola

A fines de 2021, la directora del Registro Nacional de Huellas Genéticas, en la Policía Científica de Uruguay, profundizó el análisis de ADN de los detenidos en ese país. Y así logró detectar el perfil de Leonardo Sena, que acaba de ser sentenciado a 27 años y medio de cárcel por el crimen -en 2014 y en un balneario- de Lola Chomnaletz, la turista argentina que tenía 15 años.



Sumario 3

# Plazos de la Corte, Lijo en campaña y los Caputo, entre la intriga y el "No money"

DEL EDITOR



Es una cuestión de tiempos y algo más. La actual mayoría puede, en cualquier momento de aquí hasta ese límite de octubre votar a su nuevo jefe, y decidir sobre tantos delicados temas en sus manos que si el gobierno (o el propio Lorenzetti) temen algo de esos tres jueces poderosos e inapelables que esos pocos meses pueden convertírseles en una eternidad. Siempre recordando que Maqueda se retira el 29 de diciembre, dato no menor, y que en el 30° aniversario de la Constitución del '94, que él contribuyó a reformar, hará una gira de despedida que algunos imaginan como el prolongadísimo adiós de "Los Chalchaleros".

La Corte mandó, además, un mensaje al Gobierno al rechazar dos recursos contra el DNU presidencial. Milei había dicho que la mayoría de los cortesanos estaba en contra del decreto y en esos procelosos ámbitos se asegura que fue Lorenzetti el que llevó a Olivos esa información sesgada como parte de su estrategia para proponer a Lijo. La versión no es inocente y tampoco es un dato cualquiera que se sospeche que los impulsores del juicio político contra Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz recibieron información directa -y sensible- que solo se podía obtener internamente en Talcahuano 550, asiento del máximo Tribunal. Y que el diputado Moreau, ex cronista, ex candidato a presidente de la UCR en la peor elección de su historia, y hoy furioso cristinista, habría sido junto a Taillhade, receptores de esas filtraciones. Recordemos: teléfonos pinchados, mails internos, etcétera. Es decir, espionaje, descubierto y en investigación.

Este trasiego político tiene como trasfondo la propuesta oficial de encumbrar a Lijo y a García-Mansilla en la Corte. Conseguir los dos tercios de los votos se ha convertido en una tarea personal del propio Lijo. En la cosecha parece irle mejor de lo que sus adversarios creen. La propia Patricia Bullrich, cómoda en su nuevo papel de ser más mileísta que Milei, acaba de decir que Lijo es expeditivo y rápido, un verdadero oxímoron.

El silencio de los senadores ante la postulación puede obedecer a que ya tienen el voto decidido pero no quieren pagar el costo de adelantarlo en público. Cristina aún no destapó su juego, pero se calcula que apoyará si cambian a García-Mansilla, un jurista ultracatólico al que todos consideRicardo Kirschbaum rkirschbaum@clarin.com AGUSTÍN SCIAMMARELLA

ran muy apto, pero sin adscripción política. Se lo considera más cerca de la actual mayoría que de Lorenzetti. Tiene a mano argumento: **faltan mujeres en la Corte**.

A su vez, el peronismo provincial tiene sus temas y temores. Los formoseños, por ejemplo, saben que en la Corte está todavía la madre de todas las batallas para Insfrán, seis veces reelecto, siete períodos seguidos como gobernador: el cuestionamiento a la reelección indefinida que establece la Constitución provincial y que la pone, según varios juristas, en contradicción con la Constitución nacional. De ahí que hayan moderado el entusiasmo público por Lijo pese a que el juez fue muy favorable a Insfrán en la obscena "consultoría" de Boudou a través de Old Fund (un sello de goma) de la deuda externa formoseña.

Los radicales no votarían en bloque como los del PRO. La solitaria senadora larretista Guadalupe Tagliaferri apoyaría a Lijo. El juez está consiguiendo respaldos de rectores universitarios del Conurbano y ahora hasta apareció con el activo embajador de Israel, Eyan Sela, el mismo que fue vocero del comité de emergencia del Gobierno argentino reunido por el ataque de Irán. Pero ese capítulo, que determinó otro ataque de Milei al periodismo, particularmente contra a Jorge Lanata por informar lo que ocurrió, recayó justo en el juzgado de Lijo. **Curiosidades de la tómbola**.

Dato aparte: en su campaña proselitista, Lijo llegó al despacho del embajador Sela, donde posó junto a la foto de los rehenes israelíes de Hamas apresados en el sangriento ataque del 7 de octubre, de la mano de Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, un empresario polifacético y ubicuo que militó activamente en Montoneros.

Mientras, el Gobierno actúa como si la propuesta de Lijo-García-Mansilla no fuera de él. Deja hacer porque además su capacidad de acción en el Senado es más que acotada: tampoco se opuso al brutal aumento de sueldos que se autovotaron los senadores. Si el oficialismo se hubiera opuesto, lo que deberían haber expresado su desacuerdo de viva voz para que quedara testimonio. Tampoco pidieron votación nominal.

Todo esto hace suponer que la sorpresa de Milei por el voto de la "casta" fue una reacción calculada. Le votaron todos sus embajadores, incluido su rabino y en la Casa Rosada hubo aumentos de sueldos que se disimulan con ascensos y reasignación de partidas.

La realidad está poniendo límites aun cuando el Gobierno se esfuerza por desconocerlos. La orden fulminante a las prepagas para retrotraer sus enormes aumentos hizo recordar, por un momento, a Guillermo Moreno, aunque seguro de que no fue esa la intención libertaria. Lo curioso, como lo reveló Ricardo Roa ayer, fue que la decisión se adoptó **después** que el ministro Caputo le mostró a Milei cuánto pagaba de cuota de su prepaga.

Precisamente, se lo volvió a mentar en la crisis con las universidades. Se dice que el acuerdo para evitar la gran movilización del martes se trabó de repente porque Santiago Caputo quiere forzar la renuncia de Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. ¿Será cierto? Un interlocutor del asesor dice que lo escuchó de su propia boca.

La movilización promete ser importante porque la crisis presupuestaria afecta a docentes, no docentes y a muchas organizaciones vinculadas a la universidad. Será también claramente política y se pondrá en escena, también, qué cantidad de estudiantes engrosan las columnas ese día.

Hay un ministro que cree que el tema real es que las universidades se escudan en su autonomía y autarquía, que tienen rango constitucional (artículo 75, inciso 19) para evitar ser auditadas en sus gastos. Carlos Zannini aportó lo suyo para "blindarlas" pero, sin embargo, quienes conocen muy bien esa entretela sostienen con convicción que las cuentas públicas universitarias pueden ser auditadas sin impedimentos por los organismos existentes.

El caso es que abril se agota sin que el gobierno de Milei haya conseguido aprobar ninguna ley en el Congreso. Un récord inédito: tanto Macri como Fernández consiguieron importantes leyes en los primeros meses. Por eso, Milei proclama a los cuatro vientos que en la elección legislativa del 2025 arrasarán. Es un puente demasiado lejos: antes, mucho antes, habrá colinas por conquistar para Milei, comenzando con pagar la primera cuota de 1.666 millones de dólares del préstamo chino de 5.000 millones que obtuvo de urgencia Sergio Massa, después que el FMI le dijo al Toto Caputo: No money (No hay plata).

# Cara a cara



# Rafael Grossi

Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU

# "Irán no tiene la bomba atómica, pero enriquece uranio a niveles altísimos"



rán no tiene la bomba atómica", señala el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, el diplomático argentino Rafael Grossi. Una declaración clave en medio de la agudizada crisis entre el país persa e Israel. Grossi conversó con Clarín desde Viena el día de la réplica israelí en Irán en Isfahán donde ese país tiene parte de su estructura nuclear.

#### -¿Qué visión tienen de ese último bombardeo?

-La información no es muy clara. Pero lo que nosotros hemos recibido aquí en la agencia y lo que se deduce es que esto es una respuesta a los ataques que sucedieron hace unos días de parte de Irán hacia territorio israelí y esto mismo, como consecuencia de un ataque que sufrió la Sede Diplomática del Consulado iraní en Damasco, en Siria, en cuya ocasión murieron una serie de importantes funcionarios, militares y de inteligencia iraníes.

-¿Afectó esto las instalaciones nuclea-

### res iraníes o no?

-Justamente esto era una gran preocupación, que nosotros teníamos. Estuvimos en contacto con los equipos nuestros allí en Irán, y finalmente, al parecer, no afectaron. En Isfahán, Irán tiene unos talleres de fabricación de ultra centrífugas, que son las máquinas que sirven para el enriquecimiento del uranio y por lo tanto muy estratégicas. También además allí hay una instalación de fabricación de combustible nuclear y de conversión de mineral de uranio y también tienen un pequeño reactor de investigación. El ataque se produjo en la cercanía de un aeropuerto, a muy pocos kilómetros de las ultra centrífugas. Pero claramente no era el blanco buscado. Después, las otras instalaciones tampoco fueron afectada

#### ¿Sus inspectores pueden examinar allí lo que se afectó?

- Exactamente, sí. La capacidad que tienen los inspectores de la agencia es de visitar o inspeccionar los sitios nucleares, vinculados al programa nuclear. En lo que se refiere a las instalaciones nucleares si, absolutamente. Tenemos acceso a todas las instalaciones nucleares de Irán, casi cotidianamente.

#### -¿En las actuales circunstancias, los inspectores están trabajando o por razones de seguridad, no están en los sitios?

 Si, muy buen punto. Justo el fin de semana, a raíz de los anunciados posibles



La capacidad que tienen los inspectores de la agencia, es acceder a todas las instalaciones nucleares casi cotidianamente"



Los iraníes empezaron a enriquecer uranio al 60%: no hay ningún país que enriquezca a ese nivel que no tenga armas nucleares..." ataques, el gobierno de Irán nos comunicó que iban a cerrar todas las instalaciones nucleares para tomar medidas defensivas o de protección. En ese contexto, nos invitaban a no acercarnos a ellas. Entonces yo retiré los inspectores el día domingo y el día lunes. Pero ya el martes retornamos a las instalaciones

# Después de la caída del pacto nuclear, ¿Irán ha avanzado en el enriquecimiento de uranio?

- Si, absolutamente. Uno de los puntos más complejos y acaso polémicos que existen con relación a Irán, es que está enriqueciendo uranio al 60%. Esto tiene una dimensión política muy sensitiva porque el grado de enriquecimiento que se necesita para hacer un arma nuclear es del 90%. Entre el 60 y el 90 es un paso. Es muy poco en materia de enriquecimiento. De modo tal que esto, a partir de que ellos empezaron a enriquecer uranio al 60%, no hay ningún país que enriquezca a ese nivel que no tenga armas nucleares ...

### -¿El objetivo es un arma nuclear?

- Eso quizá lo podría podría decir usted como analista. Pero yo jamás como director general. Yo no veo armas nucleares en este momento. Pero claramente están fabricando material nuclear que podría servir para eso, que no tiene una función civil muy clara, por qué están

Sigue en pág. 6





CLARIN – DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

#### Viene de pág. 4

enriqueciendo a ese nivel altísimo.

#### -¿Descarta que Irán posea hoy la bomba nuclear?

- No tenemos ninguna información que lo indique. Pero así como digo una cosa, digo la otra. Por un lado diría, hoy por hoy Irán no tiene armas nucleares. Al mismo tiempo, está embarcado en una serie de actividades, que podrían tener una derivación militar y no nos están dando la cooperación que deberían estar dando. Por eso hay una gran tensión internacional alrededor del programa nuclear de Irán.

### -¿Por qué?

- Porque si bien no la tienen, están acumulando. Ya tienen material suficiente para hacer varias armas nucleares. Pero una cosa es tener el material, es decir el uranio enriquecido, que es lo que va a generar la reacción nuclear incontrolada que llevaría a una explosión atómica. Además de eso, hay una cantidad de cosas que usted necesita para un arma nuclear. Entonces, todo eso no lo vemos. Pero si vemos ciertas actividades que podrían -utilizo el potencial- que podrían ser conducentes. Por eso es que hay una especie de gran alerta internacional acerca de esto. La labor del organismo es de dar las garantías creíbles de que esto no está sucediendo.

#### - ¿Usted cree que se deben ampliar las inspecciones? ¿Que Irán debe acceder a otro estatus?

- Si, efectivamente. Usted justamente hacía referencia al famoso acuerdo anterior que existía hasta el año 2018, un pacto comprensivo, que establecía una serie de limitaciones, bastante importantes al programa nuclear iraní, y que además otorgaba a la Agencia capacidades de inspección mucho más amplias. Cuando en el año 2018 EE.UU. abandona el acuerdono era un tratado-Irán también lo abandona. Entonces entramos en una especie de limbo, donde el acuerdo se fue deshilachando ... Nadie ha declarado que no exista más, pero nadie lo cumple. Entonces, y con esa situación, lo que perdimos nosotros en la agencia es esa visibilidad que teníamos.

### -¿Qué sucede en Ucrania con la planta de Zaporiyia?

 Ahi la Agencia está muy involucrada y yo personalmente, si vamos al caso de Ucrania donde la central nuclear de Zaporiyia bajo control ruso. Hace pocos días, yo justamente estuve muy ocupado en ese tema. Hubo un ataque directamente sobre la central, que también fue bastante calculado con una carga explosiva muy reducida, que nunca podría afectar seriamente la integridad física de la planta. Pero son formas de manifestar la capacidad militar que se tiene. Y lo más grave para mí, en este caso, es que estamos avanzando en un mundo donde las instalaciones nucleares, pasan a ser blancos, legítimos digamos.

# -Se pone en riesgo la seguridad nuclear del planeta

 Exactamente, exactamente. Es por eso que yo estuve el día martes de esta semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. EE.UU convocó una sesión extraordinaria y me pidieron que informe acerca de esta situación. Tuvimos una sesión muy importante allí. Estaba allí también Ucrania, porque justamente se trata de hechos que pueden poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales en un sentido amplio, más allá del conflicto puntual entre esos dos países o en este caso entre Israel e Irán.

### – Volviendo a Irán, ¿cree que está tomando todas estas precauciones informándole a EE.UU. que iba a atacar, que iba a ser moderadamente, que no iba a generar un conflicto regional porque quiere conservar el acuerdo nuclear?

- Ese es un punto de vista muy interesante. Pero como le decía, yo debería abstenerme de especular acerca de los motivos. Lo que sí creo es que,-y que está muy claro- es que debemos avanzar hacia algún tipo de entendimiento, de "understanding" como se diría en inglés, si el acuerdo anterior ha quedado abandonado o no existente. Tenemos que avanzar hacia algún otro tipo de pacto, retornar a ese acuerdo o modificarlo. Lo que está claro es que a este nivel, al paso que va el programa nuclear iraní, con los limitados medios de inspección que yo tengo en este momento, va a llegar un punto donde voy a tener que decir: "ya no puedo garantizar lo que está pasando en este país en su totalidad. Puedo darles una visión parcial de lo que está sucediendo, pero no puedo garantizar que todas las actividades estén en fines pacíficos".

#### -¿Usted necesita más poder de quién? De la Agencia, de los países que tiene que inspeccionar?

- No de la Agencia. Evidentemente el primero que tiene que estar de acuerdo es Irán. No olvidemos que acá no estamos en Irak, después de la guerra, que era un país arrasado y ocupado. Estamos trabajando con un país independiente, que es miembro de la OIEA. Con un país que es parte del tratado de no proliferación de armas nucleares, que trabaja con el OIEA, aunque no de manera totalmente satisfactoria. De modo tal que no estamos en una situación donde el inspectorado internacional pueda hacer lo que se le ocurra. Acá lo que tenemos que tener es un acuerdo, un entendimiento. Por eso justamente, en unos días más, yo debo retornar a Teherán para tener nuevamente un diálogo. Para relanzar un diálogo político de alto nivel para tratar de poner de vuelta las cosas sobre rieles.■



Lo más grave es que estamos avanzando en un mundo donde las instalaciones nucleares pasan a ser "blancos legítimos"..."



Lo que precisamos es un acuerdo, un entendimiento. Por eso, en días más, debo retornar a Teherán para tener nuevamente un diálogo"

# El argentino que puede evitar la amenaza nuclear

Nacido en el barrio de Almagro hace 63 años, Grossi integró la primera camada de diplomáticos recibidos en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Fue embajador en Austria y Representante Permanente ante los Organismos Internacionales, con sede en Viena. Empezó su carrera como discípulo del fallecido embajador y titular de la Dirección de Asuntos Nucleares de la Cancillería, Adolfo Saracho.

Su llegada a la dirección general del Organismo Internacional de Energía Atómica(OIEA) fue un tiunfo personal, pero también una victoria para el país durante la gestión de Cambiemos, y que ahora acompaña al gobierno de Javier Milei como parte de lo que debería ser política de Estado en todos los ámbitos de Argentina, y no lo es.

Su designación al frente del máximo organismo que vela por la seguridad nuclear, en 2019, fue una carrera llena de obstáculos, que debió negociarse en el equilibrio geopolítico y tener aval de los cinco grandes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

# -El vicepresidente iraní lo llamó hace un par de días, ¿cuál fue el motivo?

- Para ver si puedo ir, si quiero ir.
- Entonces se confirmaría que Irán no tiene un interés diplomático de acrecentar su conflicto con su vecino?
- Yo espero que no. Vamos a ver la conversación, vamos a ver...

#### ¿Las instalaciones nucleares son muy profundas? ¿Pueden ser atacadas convencionalmente o no?

- El hecho es que hay dos sitios nucleares en Irán, uno que se llama Fordow y en otro que se llama Natanz, que son lugares donde sí se enriquece el uranio. En el caso de Fordow, Irán ha hecho toda esta instalación en túneles en una montaña. En el caso de Natanz antes la tenía sobre la superficie. Pero luego de, justamente una especie de sabotaje, cuyo origen no quedó muy claro en el año 2020, donde hubo una serie de explosiones, empezaron también a cavar túneles, y a poner toda la capacidad de enriquecimiento y las cascadas centrífugas bajo tierra.

#### Entonces, con una bomba convencional eso no se puede destruir. Se necesita una bomba antibunker o una bomba muy especial, porque aparentemente son instalaciones anti atómicas no?

- Son instalaciones muy protegidas, esas, ¿no? Las de enriquecimiento evidentemente Irán las cuida, las protege mucho. Por eso las pone en las entrañas de una montaña o en túneles. Eso es muy difícil, muy difícil de atacar. Salvo que haya un ataque masivo o que sería solamente imaginable en el contexto de una guerra abierta y total. Con un misil de 200km no podría usted penetrar la roca y llegar a las instalaciones y romperlas. Es imposible

#### -¿Israel tiene arsenal nuclear?

- Ellos ni lo han afirmado ni lo han negado. Así que yo no podría afirmarlo eso. Israel tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Por lo tanto, yo como OIEA no tengo capacidad de inspeccionar ahí, salvo lo que ellos me dejen inspeccionar. Entonces yo no estoy en capacidad de informar si la tienen o no la tienen. Ellos tienen una política que se llama de opacidad, en la cual ni afirman ni niegan.

#### -¿Con su experiencia de diplomático especialmente, cómo imagina los próximos días en esta crisis?

- Hay que ir a una lógica de desescalada. En primer lugar creo que es un poco la intención, porque como señalábamos al principio de la charla, estos ataques han sido relativamente, no acordados obviamente porque los ataques nunca se acuerdan, pero ha habido ciertos parámetros que se han respetado de una parte y de la otra. Entonces eso ha sucedido. Existe un diálogo, que a mi me consta, que no es un diálogo público pero existe un diálogo. ■

### ITINERARIO



Rafael Mariano Grossi es un diplomático argentino. Se desempeña como Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica desde el 3 de diciembre de 2019. Ex embajador de Argentina en Austria, concurrente con Eslovenia, Eslovaquia y Organismos Internacionales con sede en Viena. Nació el 12 de marzo de 1961, en Almagro, Buenos Aires, Argentina. Estudió en el Instituto de Graduados de Ginebra (IHEID), Pontificia Universidad Católica Argentina, Edificio Santo Tomás Moro.



**Nuevos retos** para las empresas

Las Pequeñas y Medianas empresas transitan en la Argentina un proceso de transformación complejo. Se enfrentan a nuevos procesos y formas de trabajo, en un escenario económico cambiante. Les preocupa el freno de la actividad, la presión fiscal, los juicios laborales, el acceso al mercado de cambios y el crédito. Qué herramientas ofrecen los sectores público y financiero. Casos de éxito de cómo enfrentar esos cambios.

# LOS DESAFÍOS DE LAS PYMES



Roberto García Moritán Ministro de Desarrollo Económico

de GCBA



Vicepresidente Pyme en UIA



Gerente general de ECOSAN



Directora De Piersanti



Fundador y CEO de Neumen Performance Center



Director Senior de Pymes & Emprendedores en Mercado Pago

# Reviví la charla

Escaneá el QR para ver el video.



GOLD SPONSORS











SILVER SPONSORS



AUSPICIA















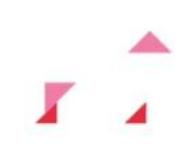

# El gasto social, bajo sospecha

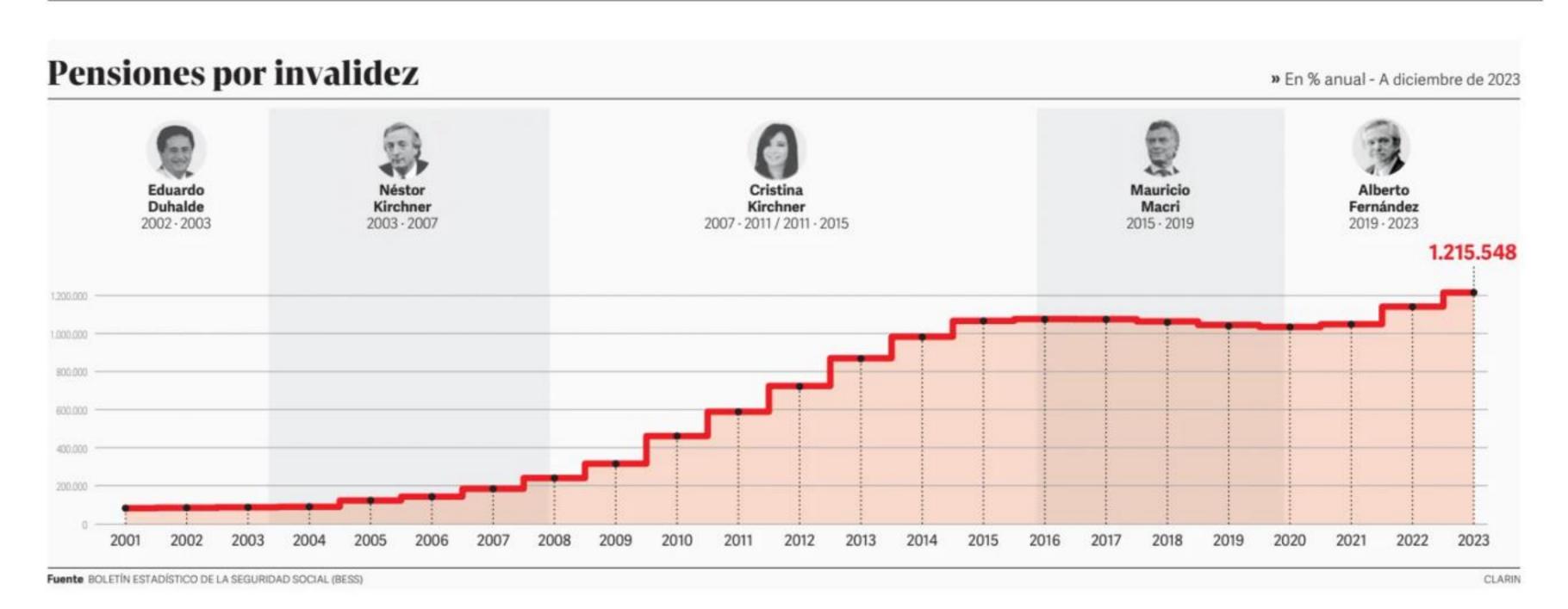

# En los gobiernos K las pensiones por invalidez crecieron 1.535% y por el descontrol, el Gobierno irá a la Justicia

Hoy la cobran más de 1,2 millón de personas. En 2003 eran 77.000. La Agencia de Discapacidad inició una auditoría y prepara una denuncia. Funcionarios, médicos y gremialistas, en la mira.



La evolución de la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez que el Estado nacional otorgó en lo que va del siglo 21 haría pensar que la Argentina atravesó una guerra civil, o una guerra con otro país o una catástrofe natural de niveles nunca antes vistos. Esta prestación le corresponde a las personas que acrediten una incapacidad o una disminución del 76% o más en su capacidad laboral y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Dicha condición se acreditará mediante la presentación de Certificado Médico Oficial y la evaluación que haga la Agencia Nacional de Discapacidad.

El crecimiento de la pobreza y la indigencia no alcanzaría, en principio, para explicar el fenómeno de las pensiones por invalidez: en 2001 percibían este beneficio 74.333 personas. Hoy, según datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, ya son 1.215.548 los beneficiarios. Un aumento, punta a punta, del 1.535%



Trámites. Se realizan en la Agencia Nacional de Discapacidad.

población total de la Argentina creció apenas un 26%. Si las pensiones crecían a la par de la población, hoy deberían estar en menos de 95.000.

En pleno plan de ajuste del gasto, el Gobierno del presidente Javier Milei puso la lupa sobre el tema. No es para menos: esta prestación insumió pagos (que también pasaron

nes de pesos en el primer trimestre de 2024, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). Aunque esta cifra no incluye el bono de \$ 70.000 que cobraron estos beneficiarios.

En los últimos años, el pago de las pensiones por invalidez -equivalenmás eventualmente, un bono-absorbió cerca de medio punto del PBI.

Lo concreto, hoy, es que la Agencia Nacional de Discapacidad (AN-DIS) está intentando avanzar con una auditoría total de estas pensiones y, en base a las primeras evidencias, no descartan además acudir a la Justicia, ante las crecientes sosen 23 años. En el mismo período, la por la licuadora) por 296.319 millo- tes al 70% de la jubilación mínima pechas de fraude que involucraría nuolo-y al que accedió Clarín seña-

a funcionarios nacionales y provinciales, médicos y hastas gremialistas. Se quiere revisar cómo se gasta una cifra que, estiman los funcionarios, equivaldría este año a 2200 millones de dólares.

Una modificación normativa que data de 2003 - mandato del ex presidente Néstor Kirchner-dio pie al incremento exponencial de las pensiones por invalidez. Hasta ese año existía un cupo, por el cual cualquier alta en el registro de pensiones por invalidez sólo podía darse cuando se daba de baja un beneficiario. En 2003 se eliminó la restricción. Y comenzó el crecimiento vertiginoso de beneficiarios.

Estas cifras en ascenso vertical llevaron en 2016 al gobierno del ex presidente Mauricio Macri a revisar ese universo de beneficiarios. La auditoría fue abortada inmediatamente por denuncias de quite de beneficios a quiénes sí lo merecían.

De todos modos, sí se puede observar que entre 2016 y 2019 el stock de beneficiarios se mantuvo estable, aunque vuelve a dar un salto a partir de 2020, durante el mandato de Alberto Fernández.

Un informe preliminar elaborado por las actuales autoridades de la ANDIS-que conduce Diego SpagCLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024 El País

la que "se concluyó que el sistema, además de ser muy complicado de auditar, es altamente vulnerable al fraude, con escasos o nulas barreras de control y seguridad. Los procesos y estructuras estuvieron diseñados para el negociado político, para ser vulnerables e incontrolables. Hay decenas de regulaciones que se contradicen o complementan unas con otras."

El documento describe que "en Argentina reciben pensión por invalidez o incapacidad laboral 1.215.548 personas. Este tipo de ayuda se destina a un grupo de personas que se encuentra pensionado específicamente por invalidez total y permanente, es decir, que por su condición, no pueden insertarse en el mercado laboral."

Y agrega: "El total de beneficiarios implica que 2,6% del total de la población tiene invalidez laboral, o el 5% de la población económicamente activa lo es El costo total de estas pensiones este año sería de aproximadamente 2.200 millones de dólares".

El informe concluye que en la provincia de Buenos Aires se concentra el 25% de los beneficiarios de este tipo de pensión. "Cobra por invalidez laboral casi el 2% de toda la población bonaerense. Según los datos oficiales en Chaco existe una incapacidad laboral de casi el 9%, en Santiago del Estero del 8%. En Formosa es de 7%."

Con esos datos en la mano, la AN-DIS realizó operativos en Chaco y Santiago del Estero. A partir de los primeros números se realizaron trabajos de campo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y Taco Pozo, Chaco. Relevaron 575 casos en Santiago del Estero y 488 casos en

| Por prov      | vincia »       | A diciembre de 2023 |
|---------------|----------------|---------------------|
| PROVINCIA     | PENSIONES      | PENSIONES/POB %     |
| Chaco         | 99.090         | 8,67                |
| S. del Estero | 83.816         | 7,95                |
| Formosa       | 40.988         | 6,76                |
| Misiones      | 81.865         | 6,39                |
| Corrientes    | 72.390         | 6,04                |
| La Rioja      | <b>1</b> 6.906 | 4,40                |
| Catamarca     | <b>17.557</b>  | 4,09                |
| Salta         | 58.214         | 4,04                |
| Tucumán       | 68.669         | 4,03                |
| San Luis      | <b>17.107</b>  | 3,16                |
| Entre Ríos    | 44.724         | 3,14                |
| San Juan      | 25.234         | 3,08                |
| Jujuy         | 23.274         | 2,92                |
| Río Negro     | 18.473         | 2,42                |
| Mendoza       | 47.500         | 2,36                |
| La Pampa      | 8.132          | 2,22                |
| Córdoba       | 85.598         | 2,15                |
| Buenos Aires  | 302.793        | 1,72                |
| Neuquén       | <b>12.332</b>  | 1,70                |
| Chubut        | 9.643          | 1,60                |
| Santa Cruz    | 4.597          | 1,38                |
| Santa Fe      | 48.964         | 1,38                |
| CABA          | 26.399         | 0,85                |
| T. del Fuego  | 1.283          | 0,67                |

Chaco. Concluyeron que aproximadamente al 90% de los beneficiarios no les corresponde, es decir que no tenían un 76 por ciento de incapacidad laboral para recibir la pensión no contributiva por invalidez."

Funcionarios de este gobierno y de anteriores, en diálogo con Clarín, reconocieron que durante mucho tiempo fue bastante fácil acceder a este beneficio, naturalmente si se tenía un mínimo contacto con punteros barriales y referentes de la política de cada provincia.

Pero además, es vox pópuli que resultaba muy simple acceder al certificado médico que acredite el porcentaje de discapacidad laboral exigido por la normativa. "Hay centros médicos en varias provincias donde, pagando, se consigue el certificado".

Como dice el informe de ANDIS. llaman la atención los casos de las provincias de Corrientes; Misiones; Formosa; Santiago del Estero y Chaco, donde el porcentaje de beneficiarios en relación a la población más triplica el promedio nacional.

Con el certificado firmado, el aspirante a cobrar el beneficio-ayudado por el puntero político-inicia la carpeta, que llega a la sede de la AN-DIS en Buenos Aires. Un dato no menor. En la modalidad de parcelamiento del Estado, la ANDIS está bajo el dominio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Dada la plata que se mueve en pensiones, es posible mirar a la ANDIS como una "caja" más que apetecible. Además, el puntero político es el primero que se entera que se aprobó la pensión: información valiosa para recibir a cambio, por ejemplo, el voto del beneficiario.

El informe denominado "Mapa de

las políticas sociales en la Argentina" que realizaron en forma conjunta en 2021 la fundación Fund Aryel Centro de Investigación y Acción Social que conduce el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga también advirtió sobre sobre el fenómeno de las pensiones por invalidez. "Ciertamente parte de este aumento se debe a la eliminación del cupo que existía hasta 2003. Es importante destacar que el crecimiento exponencial en el número de beneficiarios, así como también la distribución geográfica de los beneficios, es llamativo. La comparación con otros países de la región puede resultar de utilidad en este sentido. El porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad que reciben pensiones no contributivas por invalidez en países demográficamente comparables, la Argentina se destaca por el porcentaje más alto de personas discapacitadas que reciben una pensión no contributiva por invalidez, en comparación con el resto de los países. Argentina quintuplica a Chile en el porcentaje de discapacitados cubiertos por una pensión por invalidez, más que duplica a Uruguay y duplica al Brasil"

9

Y sobre el peso de las pensiones por invalidez en el presupuesto, alertan: "Si solo miramos las pensiones no contributivas por invalidez, el Estado argentino invierte prácticamente lo mismo en prestaciones por discapacidad que en las asignaciones no contributivas para niños/as pobres más importantes: la AUH y la asignación por embarazo."

El circuito de las pensiones por invalidez podría mirarse, también, como una forma más de hacer negocios con la pobreza.■

# TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (3 🚳 🎯









El País CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

A la espera de la manifestación más grande en su contra desde su asunción Javier Milei alimenta y profundiza la confrontación. El Presidente no retrocede ante la convocatoria de la movilización del martes de las universidades públicas, en pie de guerra por el desfinanciamiento, e insiste con las denuncias por adoctrinamiento. El jefe de Estado carga contra autoridades universitarias, reclama auditorías a las casas de estudio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promete aplicar el protocolo antipiquetes y afirma que no se permitirá corte de calles, a pesar de que Jorge Macri prefirió bajar la tensión.

Con una catarata de tuits y retuits, Milei sugirió que las casas de estudio obligan a sus estudiantes a asistir a la marcha. Puso como ejemplo un trabajo práctico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba en el que estudiantes deben cubrir la manifestación. "Hola salamines escritores de cartitas de indignación... parece que hay algo podrido y que sus cartitas devienen de complicidad...", escribió el mandatario al replicar contenidos de La Derecha Diario, medio afin que dirige Fernando Cerimedo, uno de los asesores en materia de comunicación de Milei.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, replicó la misma información y reiteró que el Gobierno aumentará la presión para auditar a las universidades. "Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se

# Mañana Milei hablará por cadena para anunciar superávit.

va a auditar", señaló el funcionario con pasado en las filas del peronismo e hijo del "Gallego", uno de los fundadores de Guardia de Hierro.

El Gobierno no confía en los controles de la Auditoría General de la Nación (AGN) que responde al Congreso y reclama una fiscalización del Ejecutivo, que violaría la autonomía de las universidades, tal como enfatizan los rectores. Alvarez no hace caso. "Estamos armando un área de fiscalización y auditoría que no existía", tuiteó además de anunciar una línea para denunciar extorsiones o adoctrinamien-(denuncias.sspu@educacion.gob.ar). La SIGEN, en rigor, solo puede colaborar con los controles internos de las universidades solo si éstas lo requieren.

Alvarez acumula críticas de los rectores, porque solo mantuvo conversaciones con algunos de ellos y buscó aislar al ex ministro de

# Antes de la marcha, Milei se endurece contra las universidades

El martes será la movilización hasta la Plaza de Mayo. El Ejecutivo impulsa auditorías propias y denuncia adoctrinamiento. Activarán el protocolo antipiquetes.



Críticas. Milei cuestionó las universidades públicas desde sus cuentas en redes sociales.

versidad de Hurlingham, y a Diego Molea, de la Universidad de Lomas de Zamora, dos de las autoridades académicas ligadas al peronismo que más tallan. "Es como querer arreglar con CTERA sin acordar con (Roberto) Baradel", comparó un referente del PRO en materia de política educativa.

Molea también fue blanco de la furia tuitera de Milei, que replicó el mensaje de su amigo, el relator Gabriel Anello (que suena para ocupar una candidatura de LLA el año que viene). "Molea iba a ser Ministro de Justicia de Massa. De las partidas que recibe paga sueldos a jugadores y entrenadores del Club Temperley, club que usa como aguantadero político", escribió Anello.

La Universidad de Lomas de Zamora, que genera ingresos propios Educación Jaime Perzyc, de la Uni- por el alquiler de sus instalaciones, reunió con fiscales de la ciudad

### CERRÓ UN ACUERDO EN EE.UU.

## Cúneo Libarona acordó un plan para jueces y fiscales

No solo estuvieron en Washington estos días el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Nicolás Posse: el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona recorrió también los despachos del poder de Estados Unidos, con reuniones de alto perfil como la que mantuvo con el Fiscal General Merrick Garland, y se llevó de Estados Unidos un plan de capacitación para jueces y fiscales argentinos. el poder judicial en un nuevo sistema que pronto comenzará a implementarse en Rosario.

El ministro llegó el miércoles con una agenda intensa. Su primera escala fue Nueva York, donde se

especializados en lavado de dinero y delitos financieros y también con autoridades de protección de aduanas y fronteras.

El jueves llegó en tren a Washington y su primera actividad fue en el marco de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional, donde participó en la reunión ministerial de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), con colegas de todos los países.

"Nos están revisando, tenemos inspectores, tenemos que rendir cuentas de los últimos 10 años y qué actividad se hizo y lo que se está haciendo", dijo Cúneo Libarona en un encuentro con Clarín. tiene un gasto de \$340 millones que no alcanza a cubrir con los aumentos anunciados por el Gobierno en la última semana, solo un caso entre las 66 universidades de gestión estatal. Entre los rectores convocados a la reunión el próximo 30 de abril con el Gobierno señalan que la impericia para negociar de Capital Humano, que anunció un acuerdo que no existía, Alvarez empujó el reclamo.

El vicerrector de la UBA y dirigente radical Emiliano Yacobitti (junto con su aliado Martín Lousteau) es uno de los blancos preferidos del Gobierno. "Que se peleen con Yacobitti si quieren, pero no con la UBA que tiene 8 presidentes, 5 premios Nobel y 330 mil estudiantes", razonan en el PRO. Dificilmente esas divergencias generen ruidos entre LLA y el partido fundado por Mauricio Macri, quien -según afirman quienes lo frecuentan-comparte los prejuicios ideológicos del Presidente con la educación pública.

El ex mandatario y el actual volverán a encontrarse este miércoles en la cena de la Fundación Libertad. adonde también asistiría Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad le transmitió a su equipo que ya habló con sus pares de la Ciudad y tiene el visto bueno para que se aplique el protocolo antipiquetes y no haya cortes. "Nosotros cumpliremos el protocolo, más aún cuando se aumentó el presupuesto e igual siguen con la marcha. No tienen coronita los universitarios, la Cámpora y la CTA", dijeron en la mesa chica de Bullrich.

En la Ciudad relativizaron esa idea. Explican que -como en otras oportunidades- el operativo dependerá de la afluencia de manifestantes y el jefe de Gobierno garantizó que la marcha ocurrirá de manera

# En la Ciudad relativizan el protocolo antipiquetes.

pacífica. En la Capital ya recibieron el pedido de gremios de la UBA para marchar y tienen que expedirse al respecto. "La convocatoria es a Plaza de Mayo y hay un grupo muy numeroso que quiere hacerla. Nuestra voluntad es ordenar ambas cosas", dicen. Bullrich, ante la consulta de Clarín, fue categórica. "En todas las manifestaciones se aplica el protocolo", dijo.

En la Rosada quieren bajarle el precio a la movilización de los universitarios -que contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales, además de agrupaciones de todo el arco político- al calificar las manifestaciones como una expresión anacrónica de la política.

El lunes, antes de la mayor movilización en su contra, el Presidente anunciará por cadena nacional los superávits gemelos del primer trimestre, que busca proyectar como un hito de su gestión.



# EXCELENTE UBICACIÓN EN BELGRANO CERCA DE TODO LO QUE NECESITAS

AV. LUIS MARÍA CAMPOS 1363



DEPARTAMENTOS DE 1 Y 2 AMBIENTES | ANTICIPO Y CUOTAS EN PESOS (AJUSTADAS POR CAC)

Contactanos





4777.5003 11.3129.6417

ventas@gddevelopers.com CUCICBA Mat. N° 4932



12 El País

# Milei, la macro, las peleas y el poder de Karina

LA INTIMIDAD DEL PODER



Santiago Fioriti sfioriti@clarin.com



avier Milei suele pasar del nerviosismo a la agitación, de la intranquilidad a la irritación, del entusiasmo al éxtasis y del éxtasis a un estado de sosiego, cuando no de soledad. A veces en un mismo día o, incluso, en un puñado de horas. En algunos casos por cuestiones relacionadas con la gestión y, en otros, con asuntos personales. Su temperamento no es escindible de su modo de ejercer el poder.

Así atraviesa sus días desde el 10 de diciembre de 2023, según sus confidentes, que son más bien pocos: "No es fácil compartir la butaca de la montaña rusa con él", admite uno de ellos. Esta semana no fue la excepción: el Presidente eclipsó la agenda con actividades, anuncios, mensajes en las redes y peleas con nuevos y viejos enemigos. La terminó en el Foro Llao Llao, una cumbre de empresarios en Bariloche en la que prometió una Argentina ya no similar a Alemania, sino mucho mejor, y en la que dejó una frase de esas que perduran: "El que fuga es un héroe". Regresó directo a la Residencia de Olivos para empezar a preparar el discurso de una inesperada cadena nacional anunciada para mañana.

Será la tercera, por fuera de los mensajes por cadena que están previstos por ley-como la asunción presidencial o el discurso del 1° de marzo en el Congreso-, en cuatro meses de administración. En su equipo dijeron que está pensada para repasar sus logros, pero es posible que Milei esté preparando alguna sorpresa. En el mileísmo suponen que la suerte del Gobierno se está jugando en estos meses. A eso atribuyen ciertas peleas y el esfuerzo por monopolizar la conversación pública. Las disputas con el periodismo, al que acusan de poner palos en la rueda y de no estar a la altura del promocionado y supuesto "cambio cultural", apuntan también a eso.

La batalla genera momentos de zozobra en la Casa Rosada y en el Parlamento. No todos los funcionarios y legisladores se sienten cómodos con esas fricciones cotidianas con la prensa. Algunos porque creen que afecta la libertad de expresión y otros porque podrían temer que algunos periodistas, enojados porque los asocian con hechos de corrupción, quieran tomarse revancha. Una cosa es proclamar la transparencia y, otra, que todos puedan cumplirla.

Hubo gestiones para que Milei le pidiera perdón a Jorge Lanata y evitara el inicio de una demanda por calumnias. Fracasaron. No solo eso: el Presidente pareció agudizar sus críticas hacia el periodista desde su cuenta de X y las extendió a otros colegas. La estrategia está determinada: "Quiere gobernar con la mayoría del periodismo en contra", dice uno de sus adláteres.

Los periodistas, para Milei, son parte del problema. Como algunos empresarios, como muchos sindicalistas y economistas y como buena parte de la clase política. **Exacerba la disputa**. Cree que le depara réditos en la opinión pública.

El caso Lanata es simbólico, no porque se



Hermanos. Javier Milei y Karina, una sociedad política al frente de la Casa Rsada.

trate de alguien de renombre: el periodista no hizo más que repetir lo que decía un comunicado oficial (que el embajador de Israel, Eyal Sela, había participado de una reunión de Gabinete), pero bastó para que el jefe de Estado lo asociara, sin ninguna prueba, con el cobro de plata ilegal.

Milei apuesta a tener su propio canal de difusión (las redes sociales) y se recuesta sobre un grupo de periodistas que le es fiel y que lo defiende, tenga o no razón; un grupo que no dice una palabra de los cruces con la prensa. Periodistas que también le son funcionales en las redes, donde lo arroban para congraciarse con él y ver si, además de algún beneficio informativo, reciben un retuit. Lo logran con frecuencia, es cierto.

Mientras el Presidente acumula cortocircuitos hacia afuera de su partido, entre los libertarios sigue la tensión. El escándalo en la
comisión de Juicio Político de la semana pasada se enfrió, aunque no del todo, porque
Marcela Pagano sufrió una descomposición
y debió ser internada el miércoles. La diputada había sido elegida presidente de la comisión. Martín Menem, jefe de la Cámara baja, desconoció la elección, pese a que contó
con el quórum y con la presencia de la oposición y a que la votación se hizo. Menem llamó
a una nueva convocatoria para el jueves que
pasó, que debió suspenderse por la internación de Pagano.

Menem y Pagano habían tratado de buscar una salida antes de la internación. No fue posible. Ella ofreció renunciar, pero él se negó: le respondió que eso sería reconocer que estuvo bien elegida. "Mi papá me dijo que esa comisión está mal formada", le escucharon decir al titular de la Cámara. Menem hijo recurre a Eduardo Menem cuando tiene dudas. "No me pidas que haga algo ilegal", le contestó Pagano. Menem se enfureció.

La diputada sufrió intimidaciones que no quiso revelar. Alguna, incluso, habría hecho referencia a su vida íntima y no política. Su malestar físico le puso un freno al caso. Continuará.

# "Hablá con Karina", es la respuesta recurrente del Presidente cuando no quiere meterse en algún tema puntual.

Cuando a Menem le consultaron por la mano férrea con la que se manejó brindó siempre la misma explicación: "Karina no la quiere a Marcela y es un pedido de ella correrla". Pueden dar fe varios protagonistas del espacio, aunque él lo desmienta.

No se puede decir que la secretaria general de la Presidencia haya ganado incidencia. Siempre la tuvo, pero ahora comienza a quedar claro que es determinante, que el seudónimo de "El Jefe" que le puso su hermano no respondería a una ocurrencia. Los que en algún momento la subestimaban por su pasado dedicado al tarot y a la pastelería o, acaso, creían que les bastaba con su diálogo directo con el primer mandatario han padecido algunos sinsabores. "Hablá con Karina", es una respuesta recurrente del Presidente, en especial cuando se quiere sacar de encima temas que no lo apasionan.

Viene desde los tiempos de la campaña. Apenas hubo ruidos con el financiamiento y con los actos de campaña, le pasó la pelota a su hermana. Fue ella la que provocó que Carlos Kikuchi, acusado de vender candidaturas, saliera eyectado de la mesa chica de La Libertad Avanza. Muy atrás quedaron los encuentros en un café de la Avenida Figueroa Alcorta, donde Karina y Kikuchi se mostraban inseparables.

El "hablá con Karina" ya es una marca de la gestión. Después del fin de semana de Pascuas le tocó escuchar la frase a Sebastián Pareja, el armador libertario en tierra bonaerense. Cuentan que fue a la Casa Rosada con la idea de charlar largamente sobre el armado territorial para 2025 en el principal distrito del país y que la conversación duró **tres minutos**.

"Esos temas no me interesan, estoy enfocado en bajar la inflación", le habría dicho Milei. El mismo tono empleó también con dirigentes como Joaquín De la Torre, Diego Santilli, Diego Valenzuela y José Luis Espert. Milei aborrece la negociación, la llamada rosca. No le importa, la considera una pérdida de tiempo y un divertimento de otros, cuando no relacionadas con maniobras espurias. Minucias de la casta.

Cuando Milei deriva el diálogo en Karina tampoco quiere decir que se vuelva mágico. Ella pone un filtro, una barrera no tan fácil de atravesar. El armado en la Ciudad es una muestra. Allí el referente y dirigente más conocido era Ramiro Marra; ella lo apartó de esa tarea. En el interior del país, los nombres de los referentes llevan su sello.

Se ha dicho: la obsesión de Milei es la economía. Pocas veces se mueve de esa zona, que para él es una zona de confort. El Presidente se envalentona cuando mira las reservas, que han pasado a ser positivas, después de una herencia de más de 11 mil millones de dólares negativas. Lo mismo le pasa con el dólar, que algunos economistas proyectaban al doble -e incluso al triple- para esta época del año; y se muestra eufórico con la baja de la inflación. Arrancó en 25,5 % en diciembre; estaría por debajo de los dos dígitos en abril. Según el FMI, rondaría el 150% este año, lo que marcaría un fuerte descendo del 211,4% de 2023.

¿Alcanzará para contener el humor social? Los salarios acumulan en el primer trimestre una pérdida del 19% con respecto a la inflación y las jubilaciones cayeron varios puntos. La actividad se derrumba. Un informe de la Fundación Capital sostiene que las ventas minoristas retrocedieron 12,6% entre marzo del año pasado y este año; el patentamiento de autos un 35,9%; el índice de la construcción, un 40%; y la venta de cemento, un 43,1%.

"La macro, es la macroeconomía, estúpido", repiten en el entorno de Milei, emulando aquella vieja frase del asesor de Clinton. Y desafían: "El que la ve, la ve y el que no...". ■

# MAQUINAR

# CONSTRUIMOS BUENOS NEGOCIOS

El marketplace para comprar y vender maquinaria usada.





# **AGILIDAD EN EL PROCESO**

Simplificamos el proceso de venta. Publicá tu equipo, recibí ofertas y concretá la venta de forma ágil.



# **EXPERTOS EN MAQUINARIAS**

Equipo altamente capacitado para atender y resolver eficientemente todas tus necesidades.



f ☑ X in □ J @ @MAQUIN\_AR





El País CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# Secretos sobre el acuerdo por las dietas del Senado

INFORME



Nicolás Wiñazki nwinazki@clarin.com



El aumento de los sueldos de los senadores nacionales se acordó el miércoles pasado durante una reunión de Labor Parlamentaria en la que participó la vicepresidente Victoria Villarruel. Al día siguiente se terminaron de definir detalles sobre el consenso ya definido en general.

En ambos encuentros, siempre en el marco de Labor Parlamentaria, estuvieron presentes la gran mayoría de los jefes de todos los bloques de la Camara alta o, en caso de una ausencia puntual, un representante influyente de alguno de ellos que debió ausentarse pero sabía lo que pasaría en la sesión de la polémica.

"Presidenta, usted se tiene que mantener al margen de todo esto. No tiene por qué pagar el costo político de nuestra decisión", le dijo a Villarruel el jefe de los senadores peronistas, José Mayans. Hablaba en nombre de sus pares. Incluidos los de La Libertad Avanza y de los legisladores del PRO, que tras el estrépito público que generó el aumento de los salarios de los senadores emitieron comunicados rechazando aquello mismo que habían acordado que ocurriría.

La trama secreta de esta historia fue confirmada a Clarín por cinco fuentes del Senado: algunas protagonizaron los dos diálogos confidenciales junto a Villarruel, mientras que otros estuvieron al tanto de lo que se habló allí y se votaría después siempre en conocimiento de todos los senadores presentes.

La idea de subir sus sueldos era un tema recurrente y repetitivo entre los senadores, una cuestión transversal a todos los partidos con representación parlamentaria.

Todo fue calculado e ideado sabiendo que generaría una gran polémica pública, admitieron las mismas fuentes.

Ya el mismo miércoles los senadores que lideran bancadas le plantearon a Villarruel que se subirían el sueldo, algo que la vice no cuestionó.

"Digan lo que digan, necesitábamos el aumento del sueldo. Somos cabeza de un poder del Estado. Nuestros asesores de más categoría ganaban más que nosotros", argumentó uno de los legisladores que en público no habló del tema.

¿Por qué el aumento se acordó para que el salario de los legisladores llegue a ser de 4,5 millones de pesos en la mano?

Es el mismo sueldo que cobra en la actualidad un juez de primera instancia. Esa fue la medida tomada en cuenta para la autoparitaria en la Cámara alta.

Los senadores fueron los que le propusieron a Villarruel que la votación de la suba de su sueldo sea mediante el meca-





A mano alzada. La mayoría de los senadores aprobaron así el aumento de sus dietas el miércoles pasado en una sesión exprés.

nismo de "a mano alzada", y mediante la propuesta de "proyecto de resolución".

El senador Juan Carlos Romero fue quien comunicó en la sesión del jueves lo que se votaría. ¿Por qué? Lo explica uno de sus pares: "Juan Carlos tiene espalda política, no le tiene miedo a pagar los costos, y además es uno de los legisladores que más se cansó de las críticas que nos hace Milei".

El modo es también un mensaje a la Casa Rosada: "Le estamos demostrando a Milei que tenemos poder, y que no nos vamos a dejar llevar por sus atropellos. Co-

# Desde el día anterior, el presidente Javier Milei había sido avisado del pacto

brábamos poco, no nos importa lo que esten diciendo ahora desde el Gobierno. El Presidente se tiene que dar cuenta que podemos estar juntos si nos necesita para sacar las leyes que pide", se sinceró otro legislador ante Clarín.

Hay tirria en el Senado con el presiden-

te de la Cámara de Diputados, Martin Menem, porque él como Villarruel habían firmado el aumento de sueldo anterior que se dio de baja por presión de Milei.

"Los diputados están desesperados. Los honestos que vivimos de un sueldo estábamos muy mal", insistió una de las fuentes que habló ante Clarín, y confirmó que también los legisladores se animaron a dar el paso tan polémico porque en el Poder Ejecutivo se suben sueldos de funcionarios y se asciende a otros: "Nos estaban cargando. Ellos hacen lo que quieren y nos atacan a nosotros como si fuéramos corruptos".

Los legisladores decidieron también que cobrarían un aguinaldo que hasta ahora no les abonaban.

Los senadores más experimentados aún recuerdan que hasta la crisis del 2001, un senador cobraba igual que un juez de la Corte Suprema. Tras el crack institucional de aquellos meses se derogó una normativa que bajó los haberes de los miembros de la Cámara alta.

El día después de la sesión que genero la polémica, tanto el bloque de LLA como el del PRO comunicaron que presentarían

proyectos para cancelar la suba de los sueldos que ellos mismos habían pactado.

Hay nuevas broncas entre senadores: "Que no nos jodan porque todos sabemos que fue una decisión unánime y consensuada".

Es cierto, en cambio, que el senador Luis Juez, jefe de bloque del PRO, no participó de la reunión de Labor Parlamentaria donde se decidió todo, tal como declara ahora por los medios. Pero sí estuvo en representación de su bancada la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Diga lo que se diga, la Casa Rosada supo

# El acuerdo sobre los aumentos de los salarios fue avalado por Villarruel

al menos desde el jueves a la mañana que los senadores, incluso los libertarios, votarían mejorarse sus salarios.

La vice Villarruel defendió la medida en su cuenta de X.

Y el Presidente, con ella, no se ha enojado.

# clasificados.clarin.com





de Lunes a Domingo

PERFUMERIA, PAÑALES Y PROT FEMENINA





YERBA, TE Y



**ACEITE, HARINAS** 





LECHES, SALCHICHAS, JAMONES Y FIAMBRES DE CERDO



EN: FIDEOS MAROLIO x 500 grs - ARROZ MOLTO - PURE MOLTO x 200-340 y 520 gr - DURAZNO Y COCTEL MOLTO x 820 gr - VINAGRE MAROLIO -PAN RALLADO Y REBOZADOR MOLTO - PAPEL HIG ESENCIAL BLANCO - DEOS DE AMBIENTES ESENCIAL x 300 cc

















Cod: 4236-4237-4340-18668-12191-29101

124Q 90







Cod: 16825-17296-16826-25129-16823-















VINO RESERO TTO-BCO x 1 lt. Polo.x kg/T: 1249,90







































MODO

Tope de reintegro: \$4000 por banco por semana









JUEVES



Todos los miércoles unicamente pagando con QR

MIERCOLES

\$10,000 par mes







El País 16 CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# El Presidente sabía que los senadores se iban a aumentar

Guillermo Francos se lo anticipó al Presidente y el mandatario les "dio instrucciones" a los senadores libertarios para que se opongan.

El fuerte aumento de las dietas que se votaron los senadores en el Congreso siguió generando polémica ayer. El ministro del Interior, Guillermo Francos, sumó un nuevo capítulo: reveló que el presidente Javier Milei ya sabía desde el día anterior (el miércoles por la noche) que se votaría ese proyecto al día siguiente.

"El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los senadores. Yo se lo hice saber al Presidente y el Presidente dio instrucciones al bloque nuestro para que no suceda, para que votara en contra", contó Francos en una entrevista con radio Mitre.

Francos se comunicó con el mandatario y le contó sobre lo que votarían los senadores en la Cámara alta. "Dijo que si lo votaban los hacía crema públicamente", le afirmó a Clarín una alta fuente de la Casa Rosada sobre la reacción de Milei.

El Presidente fue muy duro contra los senadores que votaron a mano alzada y sin debate el fuerte aumento que llevó sus dietas \$7,2 millones bruto, lo que con los descuentos les dejará en mano más de \$4.5 millones.

"Se los advirtió, lo hicieron y los expuso", dijo la misma fuente.

Poco había pasado de la votación cuando Milei apuntó contra los senadores. "Así se mueve la casta", lanzó Milei en X, y después compartió varios mensajes con críticas al radical Martín Lousteau.

Además, destacó que "los únicos que votaron en contra" fueron los



Interlocutor. Guillermo Francos, ministro del Interior. Un funcionario para varios frentes abiertos.

## **Guillermo Francos** Ministro del Interior

"El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los

de La Libertad Avanza, aunque luego añadió que otros "dentro del bloque de Juntos por el Cambio" también se habían manifestado en contra de la suba de dietas. "Nobleza obliga", acotó.

En rigor, en la votación -que no fue nominal-quienes se opusieran debían alzar su mano para hacer saber su posición sobre el proyecto. Ninguno de los senadores lo hizo,

### **Guillermo Francos** Ministro del Interior

"El Presidente dio instrucciones a nuestro bloque para que no suceda; que votaran en contra"

#### con lo cual terminaron apoyando la medida.

Al justificar el accionar de Milei, Francos insistió que, pese a las críticas, "más que dar instrucciones para que legisladores se opongan y expresar su rechazo, más que eso no podía hacer".

"He escuchado muchas críticas. El día anterior me informaron que estaba circulando la intención de generar un incremento en la dieta. que ya había pasado, se lo comuniqué al Presidente y él dio instrucciones muy claras", repitió el ministro antes de señalar que "no era el momento adecuado" para un aumento.

En ese sentido, el funcionario agregó: "Me parece que, y entiendo las dificultades que pueden tener algunos legisladores, es no hacerse cargo de los cuestionamientos que tiene la sociedad con la política. Uno no puede pedir esfuerzos al conjunto de la sociedad y que los que tienen más poder no los cumplan".

Por otro lado, Francos se refirió a la paralización de las obras públicas, uno de los reclamos que recibe de los gobernadores en sus periódicas reuniones con mandatarios provinciales (la más reciente, el viernes con el misionero Hugo Passalacqua). En ese sentido, el funcionario nacional insistió con que el Gobierno evalúa retomar algunas obras a medida que se reactive la economía.

"Nosotros vamos con una lista de las más de 5.000 obras públicas en el país, alguna chicas otras grandes, algunas en ejecución, estamos encarando una clasificación para determinar, dentro de las limitaciones que ya expuso el Presidente, ir retomando a las obras que les falta muy poco", sostuvo el ministro del Interior.

Y añadió al respecto: "Vamos a avanzar en algunas pobras de común acuerdo con las provincias. No es que va a hacerse todo al mismo tiempo. Las tenemos clasificadas. Va a haber algunas obras que podamos ir avanzando este año".

# Diputados ganan \$3 millones menos que senadores: tensión

senadores"

### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

La paridad entre los legisladores del Congreso se rompió. Tras el aumento discrecional de la Cámara Alta, los diputados ahora van a cobrar entre \$2,5 millones y \$3 millones menos-depende donde vivan-que sus pares del Senado. La mitad. Los reclamos crecen, pero no habrá negociación hasta después de que se vote la Ley Bases.

Desde 2011 hasta ahora, los incre-

dos a la paritaria legislativa. Les iba a tocar, ahora, un 30 %. Pero por pedido del presidente Javier Milei, los titulares de ambas cámaras, Martín Menemy Victoria Villarruel, dieron marcha atrás y les dejaron congelados los sueldos.

Semanas después, los senadores votaron en una polémica sesión un proyecto en el que se autoaumentaron los sueldos a \$7,2 millones bruto, por lo que, con los descuentos les quedan \$4,5 millones en mano.

Mientras, los diputados quedaron fijos en sueldos de 1,5 millones o 2 mentos de los legisladores iban ata- millones los del interior que tienen Menem-que siguiendo la línea mi- federal Oscar Agost Carreño para do.

un plus por desarraigo. La situación abona al malestar ya reinante. "Una noche de hotel no cuesta menos de \$70 mil. Y el grueso va a hoteles, no tienen departamentos en Capital", señala un jefe de bancada.

Además, recalcan que Diputados tuvo desde el verano hasta ahora mucha más actividad que el Senado. Más allá de las comisiones, los legisladores están teniendo continuas reuniones con delegados del Ejecutivo por la Ley Bases.

Si bien no hubo un plan-¿{teo formal al titular de la Cámara, Martín leista dona su sueldo: el último fue de 2.083.140-los legisladores hacen sentir su malestar, incluso los de La Libertad Avanza.

Informalmente, Menem prometió ocuparse del tema, "después del 2 de mayo". Es decir, una vez que tengan la Ley Bases con media sanción de Diputados. El problema es que el Congreso es un blanco permanente de Milei -lo llamó "nido de ratas" y a los legisladores les dijo "coimeros" y "valijeros"- y cualquier retoque será foco de escándalo. Por eso, tienen que buscar una forma decorosa, transparente y conversarlo con él.

Hay varios proyectos presentados sobre el tema. Uno del libertario Carlos D'Alessandro y otro de la aliada PRO, María Eugenia Vidal, para atar los incrementos de los legisladores a los de los jubilados. Otro del

equiparar las dietas de las cabezas de los tres poderes del Estado.

"Lo del Senado fue un desastre. Una cosa endogámica, con falta de criterio de empatía y de contexto. Encima, cuando empezaba a quedar demostrado que Milei no retrocedía con el régimen especial de Tierra del Fuego, que no se quiere meter con la cuota sindical de los medios y que tuvo que retroceder con las prepagas -como habíamos advertido-ahora le dieron la chance de recuperar al 100 % su discurso contra la casta con semejante estupidez", sostiene un radical de peso.

Muchos apuntan a la disparidad que se genera porque, por ejemplo, un empleado de planta permanente que percibe todos los aumentos y tiene cierta antigüedad ya está cobrando bastante más que un diputa-

# **NACIONALES:** Encuentro cumbre de razas

El clásico de Corrientes es la referencia que todo criador y productor espera. Las razas Brangus, Braford, Brahman y Hampshire Down en una exhibición que promete superar todas las expectativas.

54° Exposición Nacional Brangus
 18° Exposición del Ternero Brangus.

XXI Exposición Nacional Braford
 XII Exposición Nacional del Ternero Braford.

22° Exposición Nacional Brahman
 70° Aniversario de la ACBA.

Exposición Nacional de los 80 Hampshire Down.







# ACIONALES Santander

DEL 27 AL 31 DE MAYO EXPOSICIÓN EN SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES RUTA NACIONAL 12, KM 1016, RIACHUELO CORRIENTES

MAIN SPONSOR



**SPONSORS** 













AUSPICIAN











ACOMPAÑAN



















**APOYA** 



**CON LA FUERZA DE** 



El País CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024



Fama. Javier Milei logra impacto y seguidores fieles en las redes donde se hace fuerte.

Se expanden desde que el libertario se candidateó. Y tienen rating en Youtube como en los canales de noticias.

# Los 18 canales que defienden a Milei y su récord de visitas

# Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

Hace unos años, cuando Javier Milei ya era diputado nacional y decía que quería ser presidente, Ramiro Marra, por entonces su ladero solía contar sobre un fenómeno en las redes que, para él, demostraba que su amigo podía llegar a la Casa Rosada. Hablaba de un tal "El Peluca Milei", que no era una persona sino un canal de Youtube, donde con la simple reacción de mirar, editar y subir rápido los videos con las apariciones del libertario lograban miles de visitas. "Se está llenando de guita el pibe", acaso exageraba la historia Marra.

El pibe detrás de "El Peluca Milei"era Tomás Jurado, un periodista que con apenas 20 años creó ese canal de Youtube, hoy con más de 1 millón y medio de suscriptores. Luego otro subsidiario, "El Peluca Milei Cortos", con 732 mil suscriptores; y un tercero, "El Pibe Marra", con 190 mil suscriptores, para difundir información de quien se convertiría en su principal terminal en La Libertad Avanza.

Los canales de Jurado son apenas tres de los 18 que difunden (en general defienden las ideas) las ideas de Milei en un nuevo mundo ming. Herramientas de bajo costo pero amplísimo impacto para dar la pelea del relato.

Clarín accedió a un nuevo informe de Rating Streaming, una los pocas consultoras que decidió salir a ponderar a los principales canales de Youtube, de la misma manera que se audita las audiencias de radio y TV tradicionales.

La principal conclusión del trabajo, que midió ratings en la sema-

# Los 18 canales digitales libertarios lograron 13.422.000 visitas.

na del 7 al 13 de abril, es contundente: entre los 18 canales libertarios lograron 13.422.000 visitas subiendo 225 videos. Consiguieron casi el mismo impacto que los canales de noticias, que publicaron más del triple de videos. Entre TN, LN+, C5N, A24 y Crónica TV llegaron a 13.825.000 "views" repartidas en 872 piezas.

Como contó este diario la semana pasada, el análisis cuantitativo y cualitativo del rating del streaming estaría confirmando que el interés por Milei sigue muy alto, en contrapartida de lo que sucede con las figuras del kirchnerismo. Con un detalle: el fenómeno incluye a los que también circulan por esta plataforma y cuyo éxito/fracaso también se vincularía con el boom libertario.

Lo llamativo de este nuevo informe son los volúmenes. Entre 18 canales más caseros igualan las audiencias de los canales tradicionales de noticias. Y si la comparación es con las radios más visitadas en Youtube, la diferencia resulta enorme: en la misma semana evaluada, entre Mitre, El Destape, Con Vos, El Observador y Diez no llegaron a 3 millones de visitas con 379 videos.

"No hay que confundir los fenómenos. Estos no son trolls, como en Twitter, donde con 200 cuentas podés influir. Estos son casi empresas unipersonales o de dos o tres personas. Calculá que un editor tarde una hora y pico en ver, editar y subir un video. Y más de cinco horas por día no lo hacen", apunta uno de los directores de Rating Streaming.

Los otros 18 canales que difunden información libertaria y se incluyeron en el informe son:

Agarrá la pala: subió 50 videos con 2.183.000 views y tiene 629.000 suscriptores. Liberal Libertario: 39 videos con 1.932.000 views y 123.000 suscriptores.

El Peluca Milei: 6 videos con 1.868.000 views y 1.660.000 sus-

# Rating del streaming de los canales libertarios en Youtube

| CANALES<br>LIBERTARIOS    | VIDEOS<br>SUBIDOS | VISITAS        | SUSCRIPTORES |
|---------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Agarrá la pala            | 50                | 2.183.000      | 629.000      |
| Liberal Libertario        | 39                | 1.932.000      | 123.000      |
| El Peluca Milei           | 6                 | 1.868.000      | 1.660.000    |
| Fran Fijap                | 12                | 1.349.000      | 237.000      |
| Break Point               | 10                | 1.122.000      | 569.000      |
| Urgente Milei             | 7                 | 848.000        | 541.000      |
| Resumen de Noticias Milei | 17                | 844.000        | 14.700       |
| Mate con Mote             | 20                | 807.000        | 1.410.000    |
| Los Herederos de Alberdi  | 4                 | 504.000        | 339.000      |
| Inversión AR News         | 14                | 306.000        | 173.000      |
| RD News                   | 14                | 282.000        | 111.000      |
| Tipito Live               | 4                 | 276.000        | 137.000      |
| Agustín Laje              | 4                 | 269.000        | 2.240.000    |
| Levantá la pala           | 9                 | <b>262.000</b> | 61.400       |
| El Peluca Milei Cortos    | 4                 | 227.000        | 732.000      |
| Levantá la pala 2         | 3                 | <b>193.000</b> | 42.300       |
| LHDA Podcast              | 7                 | <b>110.000</b> | 31.400       |
| El Pibe Marra             | 1                 | 40.000         | 190.000      |
| TOTAL                     | 225               | 13.422.000     | 9.240.800    |

CLARIN

**1.349.000 views** y 237.000 suscriptores. Break Point: 10 videos con 1.122.000 views y 569.000 suscriptores. Urgente Milei: 7 videos con 848.000 views y 541.000 suscriptores. Resumen de Noticias Milei: 17 videos con 844.000 views y 14.700 suscriptores. Mate con Mote: 20 videos con **807.000 views** y 1.410.000 suscriptores.

Los Herederos de Alberdi: 4 videos con 504.000 views y 339.000

# Replican en redes frases y entrevistas de Javier Milei.

suscriptores. Inversión AR News: 14 videos con **306.000 views** y 173.000 suscriptores.

RD News: 14 videos con 282.000 views y 111.000 suscriptores. Tipito **Live**: 4 videos con **276.000 views** y 137.000 suscriptores. Agustín Laje: 4 videos con 269.000 views y 2.240.000 suscriptores.

Levantá la pala: 9 videos con **262.000 views** y 61.400 suscriptores. El Peluca Milei Cortos: 4 videos y 227.000 views y 732.000 suscriptores. Levantá la pala 2: 3 videos con 193.000 views y 42.300 suscriptores. LHDA Podcast: 7 videos con 110.000 views y 31.400 suscriptoya instalado en los medios: el strea- medios/periodistas tradicionales, criptores. Fran Fijap: 12 videos con res. El Pibe Marra: 1 video con Fijap 193.000. ■

40.000 views y 190.000 suscripto-

La mayoría son canales con cortan, editan y suman videos, pero también hay algunos con periodistas que comentan en vivo o directamente que son canales de periodistas. Es el caso del canal de Agustín Laje, que tiene nada menos que 2,24 millones de suscriptores.

El informe de Rating Streaming también incluyó un "estudio de amplificación del a entrevista de Alejandro Fantino a Javier Milei". El conductor y periodista es una de las caras más conocidas del canal de streaming Neura y tuvo al Presidente en la semana evaluada.

Los números del impacto de la entrevista también fueron altos. El rating en Neura llegó a las 765.000 visitas. Pero si se suma la audiencia en otros cuatro canales que lo difundieron, se llegó a más de dos millones de visitas. Serían unos 20 puntos de rating de TV, si se tiene en cuenta la unidad histórica que habla de 1 puntos de rating/100 mil televidentes. Son los números, por ejemplo, de Gran Hermano, el programa más visto de la TV actual.

Los canales libertarios, con la entrevista de Milei con Fantino, aportaron estos números: El Peluca Milei 538.000 views, Urgente Milei 322.000, Break Point 233.000 y Fran





# Premio al mejor uso de video por el documental ¿POR QUÉ SANGRA ROSARIO?





Es uno de los reconocimientos más importantes al periodismo en el continente, y el mes próximo competirá por el premio mundial, que se entregará en Dinamarca.

Por primera vez los líderes narcos hablan en esta pieza exclusiva. El documental está disponible en Clarin.com, Youtube y Flow. 20 El País CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

La polémica por el caso del ex vice, se suma a la de Cristina y a la de Alberto F. También, a la controversia con Adolfo Rodríguez Saá y Amado Boudou.

# Scioli, tras su paso por Brasil, volvió a pedir su pensión de privilegio



En medio de la polémica por el aumento de las dietas de los senadores, el caso de Daniel Scioli reabrió la controversia por las jubilaciones de privilegio que cobran ex presidentes, ex vicepresidentes o sus viudas en las cuales Cristina Kirchner lleva la delantera con dos que ascienden en total a 14.548.836 pesos, el mes pasado. Y el senador Adolfo Rodríguez Saá tiene el récord de cobrar esa pensión vitalicia pese a haber sido presidente provisional durante solo 7 días, entre otros casos irregulares.

Daniel Scioli empezó a cobrar una jubilación de privilegio como ex vicepresidente cuando perdió el balotaje presidencial en el 2015 frente a Mauricio Macri. Dos años después fue elegido diputado nacional por el peronismo.

Pero en el 2020, dejó de cobrarla cuando fue nombrado por el ex presidente Alberto Fernández embajador en Brasil porque "recibía un sueldo en dólares que le era más favorable", afirmó la diputada Graciela Ocaña.

El 14 de febrero de este año fue nombrado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes ad honoren, es decir sin cobrar sueldo, del gobierno de La Libertad Avanza. Fue designado a través del decreto 133 del presidente Javier Milei, al que accedió Clarín, y casi simultáneamente volvió a pedir el alta de su asignación honorífica como ex vicepresidente que es de unos 5 millones de pesos, aunque depende de la antigüedad y otras variables. El sueldo de un secretario de Estado en enero fue de 3.282.709 pesos y obviamente con la pensión vitalicia cobrará más.

La diputada Ocaña, de Confianza Pública, presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública a la ANSeS y el 26 de marzo le contestaron: "Scioli es titular del beneficio en cuestión, con alta para el mes de marzo de 2024, siendo que la liquidación se encuentra retenida por la Dirección General de Control Prestacional".

Un vocero de Scioli consultado por Clarín minimizó las declaraciones de Ocaña y dijo: "Daniel ya mo Directora de la petrolera eta-

explicó esa situación cuando salió su designación como secretario de Turismo. Dijo que cuando terminó su período como embajador volvió a pedir esa pensión como ex vicepresidente, como le corresponde por ley a todos los ex presidentes y vicepresidentes".

En cambio, Ocaña dijo a Clarín que estima que las idas y venidas de Scioli con su pensión vitalicia "sería legales pero no es ética y va a contramano de la realidad salarial de millones de argentinos".

La ex titular del PAMI se ha convertido en una experta en la mate-

ria de pensiones vitalicias. Tiene un recurso extraordinario en la Corte para poder ser querellante en la irregular causa en la que a Cristina Kirchner el juez subrogante de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami, le asignó la pensión que le corresponde como ex presidenta y la de Néstor Kirchner. Lo hizo a pesar de que la ley N° 24.018, promulgada por Carlos Menem en 1991, dice claramente que solo se puede acceder a un beneficio. Además, el entonces fiscal Gabriel De Vedia -que luego fue ascendido a juez de la Cámara Nacional del Trabajo- no apeló, al igual que la ex titular de la ANSeS y dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta.

Esa ley asigna a los ex presidentes y ex vicepresidentes una pensión vitalicia de carácter honorífico equivalente al sueldo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y, por otro lado, Ocaña lidera una campaña en las redes sociales para que el ex presidente Alberto Fernández no cobre su pensión vitalicia de unos 7 millones de pesos porque, sostiene, "no tiene residencia en Argentina como determina



Ex vicepresidente. Daniel Scioli Recibiría \$ 7 millones de pensión



Ex presidenta. Cristina Kirchner Cobró \$ 14.548.836 en marzo.

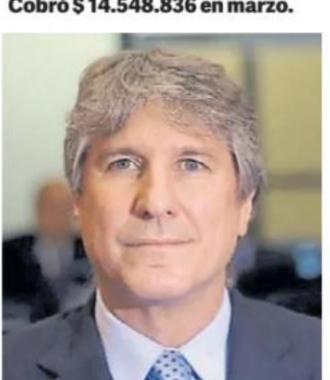

Ex vipresidente. Amado Boudou. Cobró \$ 4.244.250



Ex presidente. Alberto Fernández Cobraría 7 millones



Ex presidente. Mauricio Macri. Cobró \$ 6.973.574

### TAMBIÉN ES DIRECTORA DE YPF

Ex presidente. Rodriguez Saa.

Cobró \$ 6.682.948

## Piden en Mendoza investigar a la ministra de Energía y Ambiente

Los ex funcionarios Lautaro Jimenezy Jorge Difonso y el Diputado Provincial Víctor Hugo da Vila, entre otros, solicitaron a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Etica Pública de Mendoza que investigue si es compatible el rol de la Ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre con su cargo simultéanocotal YPF En una nota, los denunciantes afirman que YPF es quien abona sus honorarios y no el gobierno de la provincia de Mendoza.

En su nota, solicitaron que se determine si ha habido incumplimiento de la excusación establecida por el decreto 282/24 y si dicho incumplimiento es factible

de ser denunciado como "nego-

ciaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas" conforme art. 265 del Código Penal.

En caso afirmativo, piden que realice la compulsa judicial correspondiente sobre este doble rol de la ministra de Energía y Medio Ambiente de la provincia de Mendoza y se determine si se está incurriendo en un delito.

la ley, sino en España".

Ante este cúmulo de contradicciones, Ocaña envió una iniciativa ciudadana al Congreso de la Nación con copia al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Toto Caputo, para establecer que los ex presidentes y ex vicepresidentes cobren en efectivo solo la máxima jubilación que le autoriza la ANSeS. Actualmente, es de 1,2 millón de pesos. Y para evitar eventuales juicios por "derechos adquiridos", que la diferencia con la pensión vitalicia se pague con bonos previsionales a 30 años. La propuesta va acompañada de más de 58 mil firmas obtenidas a través de Change.org.

El proyecto, al que accedió Clarín dice en su artículo 2° sobre estas pensiones vitalicias: "Establécese que el haber máximo vigente a partir del mes de mayo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 y el artículo 4° del Decreto N° 274/24, será de PESOS UN MI-LLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SE-TENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.279.472,92)". Ese es el máximo que puede cobrar un jubilado con 30 años de aportes.

La lista de beneficiarios de Asignaciones Mensuales Vitalicias para Presidentes y Vicepresidentes, a partir del régimen establecido por la Ley N° 24.018 de 1991 actualmente está integrada por:

- Ex vicepresidenta María Estela Martínez Cartas de Perón: \$ 3.603.023. Es la que menos cobra porque su beneficio es anterior a la ley de Menem del 91.

- Ex presidenta Cristina Elisabet Fernández: cobra \$6.441.330 por la pensión de Néstor y \$8.107.506 de su propia jubilación, es decir un total de 14.548.836. Ocaña espera que la Corte eventualmente la deje ser querellante en la causa por esta jubilación de privilegio.
- Ex vicepresidente y actual senador por Mendoza Julio César Cleto Cobos: \$5.012.213.
- Ex presidente provisional y actual senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá: \$6.682.948. Fue presidente 7 días tras la caída del ex presidente Fernando De la Rúa.
- Inés Pertine, viuda del ex presidente Fernando De la Rúa: \$ 4.890.423.
- Ex vicepresidente Amado Boudou: \$ 4.244.250. Cobra la pensión honorífica pese a que fue condenado a 6 años de prisión en el caso Ciccone. Algunos abogados sostiene que debería derogarse ese beneficio por su sentencia.
- Ex presidente Mauricio Macri: \$6.973.574
- Ex vicepresidenta Gabriela Michetti: \$5.065.859.

La ANSeS aclaró que el ex presidente provisional Eduardo Duhale "no percibe" una asignación del régimen establecido por la Ley N° 24.018. Duhalde ocupó el sillón de Rivadavia entre el 2 de enero de 2002 y el 25 de mayo del 2003. ■

# Tarifas de luz y gas indexadas: en diez días, otra ronda de aumentos

Se actualizan en base a un combo por la suba de salarios, la inflación, el costo de la construcción y el dólar.

## Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

Dentro de 10 días empezará una nueva ronda de aumentos de tarifas de la energía eléctrica y el gas natural. Será el comienzo de la indexación automática mensual de dos de los componentes de las facturas (el transporte y la distribución), basados en la evolución de los salarios, la inflación mayorista, minorista y hasta el costo de la construcción. También impactará la dolarización e indexación por tipo de cambio oficial del componente gas.

Además, el Gobierno tiene pendiente la reformulación del esquema de subsidios -que impacta sobre los precios de la generación eléctrica y de la producción de gas que se traslada a los usuarios-y la definición e implementación de la Canasta Básica Energética. Esa será la parte central que definirá la



Aumentos. Desde el 1º de mayo habrá nuevos incrementos.

sostenibilidad del sistema tarifario, su eventual judicialización y la baja del gasto público para terminar con el déficit fiscal.

En un contexto de alta inflación. en el que los precios de la economía se van revisando mes a mes o trimestralmente, como mucho, el Gobierno les habilitó el pedido a las empresas energéticas de actualizar mensualmente sus ingresos para asegurar inversiones en mantenimientos que sostengan la calidad de los servicios públicos regulados.

Por eso, el próximo 1 de mayo las concesionarias de distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, verán un aumento de sus ingresos originado en una fórmula que combina en un 55% la evolución del Índice de Salarios, en un 25% la inflación mayorista y en otro 20% la inflación minorista, en este caso las variaciones correspondientes a febrero.

El único dato que falta conocer y lo publicará el Indec el viernes próximo es el Índice de Salarios. La inflación mayorista según el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de febrero fue de 10,2%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor minorista fue de 13,2% aquel mes.

De piso, la combinación de los datos ya conocidos señalan que al menos habrá una actualización de 5,2% en el componente distribución, si los salarios no hubieran tenido variación positiva.

La fórmula de indexación automática para la remuneración de las operaciones de la transportista de

energía en alta tensión Transener, en tanto, es de salarios en un 53,64%; inflación mayorista en un 30,81% e inflación minorista en un 15,55%. Así, al igual que Edenor y Edesur al menos tendrá un ajuste de 5,2% el mes que viene.

Esto aplicará a todos los usuarios bajo la jurisdicción nacional -AM-BA para las distribuidoras y todo el país para las transportistas-, sin importar su nivel de ingresos o categorías de consumo, tanto hogares como no residenciales (comercios, pequeñas industrias y entidades de bien público, entre otros).

En promedio, la generación eléctrica pesa en un 37% de las facturas de luz; el transporte, un 1%, la distribución, en un 32%; y los impuestos, otro 32%, según fuentes del mercado. Dada esta incidencia del transporte y la distribución, el aumento final en las boletas por los consumos de mayo superará el 2,5%, a la espera de conocer el dato de salarios.

Para el caso de las distribuidoras de gas Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA, la fórmula está conformada en un 49% por los salarios; en un 36,8% por el IPIM; y en un 14,2% por el Costo de la Construcción. Por lo menos, sus ingresos subirán un 4,7% en mayo.

Y, por último, el esquema para Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) combina en un 47% los salarios; en un 27,2% la inflación mayorista y en un 25,8% la construcción. De piso, su remuneración se ajustará en un 4,4%. ■



-Toneladas-100 - 200 - 400 - 600 - 1000 1200 - 2000 - 3500 - 4000

**©** 11-4997-3631

# **PUBLIQUE AQUI** SU PRODUCTO O EMPRESA **9** 11-3773-5500 oficialclarin@gmail.com

FABRICA F.F.A.A. Y SEGURIDAD LINEA COMPLETA www.domi.com.ar



Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio

**Sucesiones Complicadas** 

4813-3234 911-41605132

sucesionesypropiedadescompro.com





# **FENOMIX**

# FENOBLOCK

OFERTAS HASTA AGOTAR STOCK

# **FENOSTONE** Productos sustentables para hormigones y estabilizados. Trituración de

y estabilización

de suelos \$8900

CARGADO EN PLANTA ENTREGADO POR FENOMIX H17 \$84900 p/m3 H17 \$110600 p/m3 H21 \$88350 p/m3 H21 \$114050 p/m3 H30 \$91300 p/m3 H30 \$117000 p/m3

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 - SEGUIMIENTO SATELITAL DE EQUIPOS CONTROL DE PRODUCCIÓN S/ IRAM 1666-2020 CARGAS PRECINTADAS

LADRILLOS CERÁMICOS 8x18x33 .....\$381,00 18x18x33 .....\$648,00 12x18x33 6A .....\$438,00 Lad. Portante 12x19x33...\$740,00 12x18x33 9A .....\$460,00 Lad. P/Techo 11x38x24...\$857,00

Bloque de hormigón FT20 20x20x40 standard \$835 HIERROS PARA CONSTRUCCION. CONSULTAR

los residuos de la construcción para la obtención de agregados pétreos. ALQUILER DE EQUIPOS DE TRITURACIÓN

AGREGADO RECICLADO **ARENA FINA** para base de cañerías 0.32 ..... \$17450

6.20 ..... \$19850 PRECIOS POR TONELADA



¡ÚNICOS CONTACTOS OFICIALES! VENTAS@FENOMIX.COM | WWW.FENOMIX.COM | TENOMIX.OK

PRECIOS + IMPUESTOS - PAGO CONTADO ANTICIPADO

Plantas en S. FERNANDO - NORDELTA - MORENO | MATERIALES SAN FERNANDO S.A.

# El impacto de la recesión en el empleo

# General Motors para su planta otra vez y abre un plan de retiros

La producción del sector cayó 23% en el primer trimestre. A la decisión de GM se suma Toyota y Renault, que también redujeron su personal.

Con una baja de 23% en la producción durante el primer trimestre producto a su vez de caídas en las ventas y en las exportaciones, el sector automotor es uno de los más complicados por el freno en la actividad económica que atraviesa toda la industria. Y las empresas, previendo que la recesión puede llegar a alargarse, ya están achicando sus planteles.

La primera en abrir un programa de retiros voluntarios fue Toyota y ahora se suma también la planta santafecina de General Motors. Esa fábrica, que había reabierto en marzo, luego de dos meses de estar parada, volvió a cerrar entre el 27 de marzo y el 14 de abril y ahora paralizará su actividad nuevamente la semana que viene, entre el 22 y el 26 de abril, según publicó Cadena 3 Rosario.

La planta de General Motors emplea poco más de 1.200 operarios y, cuando reabrió en marzo, luego de una pausa que se extendió durante prácticamente todo el verano, lo hizo con 85% de su personal (unas 900 personas) mientras el resto, poco más de 200, continuó suspendido cobrando 79% de sus haberes.

Ubicada en la localidad de Alvear, de la fábrica sale el utilitario deportivo Chevrolet Tracker. Hasta fin de año también ensamblaba el Cruze.

La suspensión de las actividades y la apertura de los retiros fueron confirmadas por la empresa a la prensa santafecina, aunque la compañía **no proporcionó cifras sobre** 



Impacto. La planta de General Motors en Santa Fe produce el Tracker.

la cantidad de operarios para quienes dispuso esta opción.

La economía este año caerá según los analistas entre 3% y 5% según las distintas estimaciones. La consecuencia de la mayor contracción sería un aumento del desempleo que podría aumentar hasta casi 9% según cálculos privados (ver más aparte).

Esta semana el Fondo Monetario publicó en su informe Perspectivas Económicas Mundiales que la economía argentina caerá 2,8% y el próximo crecerá 5%. El desempleo, en tanto, crecerá al 8% en 2024 desde 6,6 del año pasado, pero bajará levemente en 2025 al 7,5%

Antes que GM, Toyota, la principal fábrica de vehículos del país, abrió un programa de retiros voluntarios para 400 de sus 8.500 operarios (4% del total). El objetivo es compensar la caída de actividad generada por la menor exportación de pick ups Hilux y vehículos todo terreno SW4 a Colombia, Chile y Perú.

Renault, por su parte, decidió no renovar los contratos de 270 de sus operarios, quienes a su vez representan 15% del total de la fábrica cordobesa de Santa Isabel, donde hasta marzo trabajaban poco menos de 1.900 personas. ■

CONVOCATORIA

# PREMIO NACIONAL ARQ FADEA REGIÓN X REGIÓN 2024 / 2025

CATEGORIAS

1. Obra pública

- 2. Obra privada
- Vivienda unifamiliar

PREMIOS REGIONALES

NOA, NEA, NUEVO CUYO, SANTA FE, CÓRDOBA, BUENOS AIRES, CABA, SUR. GRAN PREMIO



# PRÓRROGA

**RECEPCIÓN DE TRABAJOS** 

2 DE MAYO 2024















Más información www.premioarq.fadea.org.ar

El País 23

# El impacto de la recesión en el empleo

# Podría haber 700 mil nuevos desocupados y menor conflictividad

La menor flexibilidad del dólar podría derivar en un mayor aumento de la desocupación como en los 90.

## Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El desempleo crecerá en 2024 al ritmo de la recesión, partiendo de una base baja. También se profundizará la caída de los ingresos de la población, que lleva 6 años en continuado. Aunque intuitivamente uno podría pensar que habrá más conflictividad laboral a futuro, en contextos históricos similares pasó todo lo contrario: los gremios prefirieron cuidar los puestos de trabajo mientras caía la actividad económica.

Esas son las conclusiones a las que llegaron dos consultoras, Analytica y Vectorial, en sus informes semanales publicados en los últimos días.

La tasa de desocupación cerró 2023 en 5,7%. "El peor escenario laboral sería una reedición de lo acontecido durante la crisis del tequila (1994-95), con un desempleo aumentando en 3 puntos porcentuales (p.p.), hasta alcanzar 8,7% o el equivalente a unos 726.000 nuevos desocupados. Por su parte, si la reacción del mercado laboral se asemeja a lo sucedido en recesiones posteriores -escenario optimista-, el incremento en la tasa de desempleo sería del orden de 0,8 p.p., hasta alcanzar 6,5%, unos 179.000 puestos de trabajo", estimó Analytica, dirigida por Ricardo Delgado.

Ante un retroceso en el Producto Interno Bruto (PIB) del 3,2% y una tasa de 36,3% de trabajadores no registrados en el mercado formal-cifra que era de 33,6% en 2016-, los costos empresariales son menores por reducir puestos de empleo, analizó la consultora

Y puntualizó: "Existen pocos datos recientes sobre la contracción del empleo, pero se conoce que uno de los sectores más castigados es la construcción, que aporta el 9% del empleo asalariado total. En enero, cayó un 12,1% interanual, unos 51.400 puestos de trabajo menos. El dato adquiere relevancia, además, por el hecho de que una parte significativa de sus trabajadores provienen de los estratos sociales más bajos y, por otra parte, es un sector con una informalidad laboral del orden del 50%. En suma, hablamos de cerca de 900.000 trabajadores".

Esta semana, la Secretaría de Trabajo informó que en enero se perdieron 68.907 empleos. A mediados de marzo, fuentes del peronismo ya calculaban -sin estadísticas oficiales actualizadas- que el retroceso en los puestos de trabajo se acercaba a 300.000.

Una variable central para observar lo que puede pasar a futuro es la evolución del dólar oficial. En momentos de crisis donde hubo tipo de cambio fijo, la economía ajustó por cantidades (desempleo); mientras que cuando fue flexible, el ajuste vino por el lado de los precios (los salarios cayendo contra la inflación).

Por su lado, Vectorial, dirigida por el ex presidente del Banco Nación Eduardo Hecker y que tiene como economista jefe al ex viceministro de Economía Haroldo Montagu, hizo una comparación de la tasa de desocupación desde 1980 contra la cantidad de conflictos laborales.

"Cuando el riesgo de desempleo es menor (es decir, durante períodos de baja tasa de desempleo), los ingresos reales aumentan, hay más recursos disponibles y, como consecuencia, se intensifica la lucha por la distribución de estos recur-



sos, lo que se refleja en un aumento de los conflictos laborales. Por el contrario, durante una recesión y con un mayor número de desempleados, la incidencia de estos conflictos disminuye", señaló Vectorial en su reciente informe.

"Los datos parciales de los últimos cuatro meses, estimaciones a partir de variables proxy (como el consumo eléctrico de grandes usuarios) y artículos de la prensa sobre cierres de fábricas, retiros voluntarios, suspensiones en el sector privado y despidos en el sector público harían suponer, según la dinámica descrita, una disminución de la conflictividad laboral.





# COMPRO 011-4427-3746

PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Llamados a Pedidos Públicos de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles CIUDADES DE SAN JUSTO, RAMOS MEJIA Y LOMAS DEL MIRADOR DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA

PEDIDO DE OFERTAS Nº 11/24 Expte. 3000-2054/2023

Locación con destino al traslado de dependencias judiciales. Las ofertas deberán presentarse de forma digital, enviándose al correo electrónico *inmuebles-ofertas@jusbuenosaires.gov.ar*, hasta el día 9 de mayo del 2024, a las 10:00 horas, momento en que se realizará la apertura de ofertas en el Área Contratación de Inmuebles de la Secretaria de Administración de la Suprema Corte de Justicia. Las Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales del llamado podrán obtenerse y consultarse en el sitio web del Poder Judicial -Administración de Justicia-(www.scba.gov.ar/informacion/consulta.asp).

24 El País CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

Para el analista, el Gobierno aún no aplicó un plan de estabilización y advirtió por la apreciación del peso. "El país ya cometió esos errores".

# "El plan económico de Milei tiene olor a sopa todos los días, hasta que la inflación baje"



### Juan Manuel Barca

ibarca@clarin.com

### - Luis Caputo reflotó los conceptos de "batalla cultural" y que algunos sectores empresarios bajen los precios, ¿hay un problema de expectativas?

- La inflación siempre es un fenómeno monetario al final del día. Pero la sobreexageración por la prudencia salarial y el ancla cambiaria en 2% mensual significa que el Gobierno también le tiene respeto a lo salarial y cambiario, por lo tanto, las expectativas juegan efectivamente. Lo que todavía no tiene el Gobierno es un programa de estabilidad y antiinflacionario. No exijo que en cuatro meses derrumben la inflación, pero no hubo una hoja de ruta desde el primer día sobre los próximos cuatro años. Esto tiene olor al tipo de programa ortodoxo sesentista de Alsogaray, el plan de Milei tiene olor a sopa todos los días hasta bajar la inflación. Y los programas que funcionaron bien no fueron esos.

### -¿Y por qué baja la inflación?

- Cuando estoy en el piso 20 y estaba en el 40, parece que está bajando, pero la cuestión es llegar a la planta baja. Baja porque hay lo que se llama 'seca monetaria', la cantidad de dinero del país hoy es la mitad que hace cuatro meses. Encima la recesión hace lo suyo de la mano de una licuación deliberada. Pero no es un programa que la inflación mensual baje de 25,5% a 9,9%. Nunca pensábamos que podíamos ir a una hiperinflación.

### - El Gobierno busca regular las empresas de medicina prepaga por subir las cuotas 150% en cuatro meses, pero las tarifas de energía aumentaron hasta 400% en un mes. ¿Qué opina?

- Que hay contradicciones. Que el DNU hablaba de la libertad total de los precios, incluida la salud, y cuando vino la libertad el Gobierno fue para atrás. Dado el descalabro de precios relativos que Javier Milei recibió, siempre pensábamos que los planes de estabilización exitosos durante la corrección tienen que tener pátinas heterodoxas, acomodar salarios y hacer políticas de defensa del consumidor. Pero los anuncios de libertad de mercado viajaron a 300 kilómetros por hora y a Defensa de la Competencia se subieron en karting.

### -¿Qué habría que hacer con el salario?

- Nivelarlos con política de ingresos antes de lanzar un programa de estabilización. Si la inflación acumulada que recibe Milei es 1.400% en los últimos 4 años y



Definición. "El crecimiento económico vendrá recién en 2026". GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

el salario informal subió 730%, la jubilación promedio 880%, la mínima con bono 1.200%, la electricidad y gas subieron 460%, los colectivos 600%, la nafta 800%, los seguros médicos 1.000%, los que están abajo tienen que subir posiciones antes del ajuste de precios general. De lo contrario es muy duro.

### -¿Qué medidas faltan a su entender?

- Este gobierno nació y ganó con poco apoyo. Fue un error hacer una ley con 600 artículos y un decreto de necesidad y urgencia. Se metieron en un berenjenal. Un plan de estabilidad consta de un shock el primer día, una secuencia de reformas y desregulación, y luego, de la noche a la mañana, un programa de corte drástico de la inflación.

#### -¿Se puede crecer y bajar la inflación con ajuste?

- La Argentina no crece mínimo desde 2011. El PBI cayó 2% un año y subió 2% al otro, se desplomó con la pandemia, recuperamos y volvió a desplomarse ahora en un nivel que se ubica en algún punto entre la crisis de 2009 y 2001. Si se cae 7% y recupera 7%, no se

puede hablar de crecimiento. El crecimiento económico empezará después y en el mejor escenario en la segunda parte de este gobierno, en 2026. La reactivación la esperamos para el año próximo.

### - La mejora de los bonos y el derrumbe de la actividad parecen mostrar dos películas diferentes ¿por qué?

- El rally del mercado es genuino, se venía del décimo cuarto subsuelo con un riesgo país de más de 2.000 puntos. Y el sector real se desplomó por la violenta licuación y desmonetización de la economía. Sí creo que la baja de la brecha cambiaria es menos genuina porque la compra de reservas es alimentada por la postergación del pago de importaciones. Por todo esto, no veo que sea inminente ni entiendo la ansiedad por salir del cepo.

### -¿Qué habría que hacer para levantar el cepo a su juicio?

- Hacen falta completar diez pasos: sostener el equilibrio fiscal, sostener la inflación de un dígito mensual, una tasa remu-

nerativa para el ahorrista, un spread en los bonos compatible con la colocación de deuda en el mercado, evitar el atraso en el dólar oficial, bajar la brecha cambiaria sin ayuda del blend, liberar los pagos de importaciones nuevas, eliminar regulaciones cruzadas en el dólar MEP y CCL, contar con reservas netas positivas y quitar el impuesto PAIS. No se puede depender de mendigar US\$ 15.000 millones.

### - El Gobierno coqueteó con buscar US\$ 15.000 millones y ahora parece más cauto, ¿por qué?

-Se deben haber ido de boca. Para abrir el cepo, no hay que mirar solo cuántas reservas tengo y cuánto licué, también tengo obligaciones del sector externo con FMI, organismos, bonistas, tenedores de Bopreal, swap chino y el Club de París. El saldo neto con el Fondo da cero este año y los bonos refinanciados por Martín Guzmán se pueden pagar, pero tengo US\$ 10.000 millones entre el swap chino y multilaterales donde necesito dinero, refinanciar o pagar con reservas.

### -Con la nueva fórmula, ¿las jubilaciones van a seguir pagando el ajuste?

- El problema empieza en los 2000 cuando se incorporan jubilados sin financiamiento y siguió con la Reparación Histórica de Mauricio Macri. Con la misma torta sumaste más jubilados. Todas las fórmulas buscaron que no explote y en escenarios de alta inflación los haberes se licuaron, casi 40% en términos reales en los últimos años. La fórmula que quiere el Gobierno es para ponerle un piso a la caída de 2024 y evitar una explosión del gasto en 2025 porque si la inflación es menor, subirá el peso de la jubilación.

- El Gobierno dice que es "estúpido" ace-



No veo que la salida del cepo sea algo inminente ni entiendo la ansiedad por lograr algo así. Antes hace falta un programa de diez pasos y uno de ellos es el equilibrio fiscal sostenible".

### lerar el dólar oficial, ¿qué opina?

-Los atrasos cambiarios tardan en explotar, pero al final terminan mal. Ahora, estamos en el borde, no hay formalmente atraso, lo que sí la inflación se comió el salto del dólar de diciembre. Pero acá no se puede tener tipo de cambio fijo ni con inflación de un dígito bajo, no aguanta. Argentina ya cometió esos errores.

### -¿Vale la pena sacrificar la baja de la inflación por el miedo a cambiar el crawling peg de 2% mensual?

-El Gobierno tendría que haber dicho el 10 de diciembre que el programa con el que arrancaba no era un plan de estabilización sino acomodamiento de los precios relativos, producto de todas las distorsiones acumuladas en los últimos años. Debió haber aclarado o comunicado también que no hay por qué asustarse del crawling peg, incluso de que no quedara fijo porque se trata de acompañar al resto de los precios desalineados hasta que un buen día arranque un programa de estabilización.

El País 25

# Elogio del ajuste en una economía en el pozo

EN FOCO



Alcadio Oña aona@clarin.com



ran para ver la convicción, si se quiere los **aires triunfalistas**, que el ministro Luis Caputo desplegó días atrás, durante un encuentro en Washington con unos 400 inversores, banqueros y analistas financieros internacionales organizado por el JPMorgan.

Fue en los hechos parte de una movida donde la idea central del Gobierno pasa por mostrar que el plan de ajuste es, entre otras cosas, viable, social y políticamente sustentable. Más, agregada, la necesidad de despejar las dudas que existen, aquí y afuera, incluido el FMI, sobre la tolerancia de la población a un apretón que resulta ciertamente duro y sobre la fortaleza de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía para sostenerlo.

Directo al punto de la sustentabilidad, Caputo dijo: "La razón por la que ponemos tanto énfasis en esto es porque, como formuladores de políticas, en la Argentina no tenemos las mismas herramientas que en cualquier país desarrollado. **Porque no tenemos credibilidad**". Obvio, la credibilidad de la que aquí se habla es la del gobierno libertario.

Y alardeó trascartón, según el informe de un periodista de Infobae que cubrió el encuentro: "No vamos a abandonar estas políticas, pase lo que pase". Más aún, aludiendo a Javier Milei agregó: "Créanme, no he visto a nadie en mi vida con un nivel de convicción como el que tiene este presidente".

Definitivamente subido al **tren de las** buenas ondas, el ministro aseguró que hay un cambio en la Argentina y que ahora los argentinos aceptan que "tienen que abrocharse el cinturón y hacer la tarea". Y remachó: "Es la primera vez que responden de una manera tan alta y clara. Vamos así a un equilibrio fiscal que sirve como un ancla muy fuerte, a pesar de que algunos intentan socavarlo". El palo fue para la oposición.

En realidad, detrás de la dureza y la velocidad del ajuste fiscal mandó desde el principio la idea de que esa era la garantía que pedían los mercados y a la que el Gobierno debía apuntar. Esto es, según las palabras del propio Caputo: "Siendo **extremadamente ortodoxos** en el lado fiscal y llegando a un superávit financiero en el primer mes de gobierno".

Pero aún en el supuesto, bastante supuesto de que la población banque el ajuste libertario sin chistar está claro y bien visible que **el apretón pega duro en la mayor parte de la población** y, encima, que eso del golpe a la casta resulta un argumento que empieza a parecerse a un búmeran.

Juegan, en el medio y no siempre a favor, lo que dicen las estadísticas del INDEC y estudios privados basados en estadísticas del INDEC. Para el caso, un cruce de datos que habla sin vueltas de cómo son las cosas.

Las cifras del instituto oficial marcan un



Defensa. Luis Caputo, ministro de Economía, conduce una dura corrección fiscal de la economía que ya impacta en la actividad.

aumento del 205% anual en el indicador que mide los salarios privados registrados, en blanco; un 168% en los sueldos públicos también registrados y 124% para los no registrados, en negro y sin coberturas laborales básicas.

¿Y qué cuenta sobre la inflación anual del mismo período? Cuenta 288% para el nivel general y 308% en el costo de alimentos y bebidas.

Gana la inflación de punta a punta, notoriamente y sin necesidad de VAR. Según los casos, le saca 83 puntos porcentuales a los salarios privados en blanco, digamos los me-

# El apretón que hace el Gobierno pega duro en la mayor parte de la población

jores de la serie y 164 puntos a los sueldos en negro, esto es, los peores de la serie.

Algo semejante ocurre con el costo de la canasta que mide la pobreza y la alimentaria básica que define la línea de indigencia. Por orden de aparición, la primera señala aumento del 304% anual y la segunda del 308%.

Calcular la diferencia con las subas salariales queda a cargo de los interesados, pero salta evidente que sea por todo lo que hubiese sido tanto la pobreza como la indigencia siguen en crecimiento. Y las desigualdades sociales, acompañan.

Previsible luego, las ventas se hunden y

sobre todo las minoristas en los comercios chicos y medianos. Según datos de CAME, una entidad que agrupa a empresas pymes, hubo un bajón general promedio del 27% durante el bimestre enero-febrero que escaló al 35,2% en alimentos y bebidas. Diciembre de 2023, el precedente inmediato, había anotado un rojo de casi el 14%.

Lo que sigue en la cadena es un saque al consumo privado, el pilar de la actividad económica que durante años se movió por arriba del 70% del PBI y que ahora anda entre 63 y el 65%.

Dado que la viga que sostiene la estantería empieza a aflojar, la lógica aconseja apostar a la inversión. El punto es que la lógica choca contra un escollo de peso y de pesos o más bien de dólares: en una economía que lleva años estancada y donde no abundan señales de recuperación, pocos quieren arriesgar plata propia y si algunos se lanzan a la aventura es porque tienen algún incentivo del Estado detrás.

Para decirlo en números, siempre una buena manera de medir cómo marchan las cosas, las estadísticas del INDEC revelan que la inversión privada está hoy al nivel que había en 2006, por debajo de 2007 y 2008, dos años de los mejores en ese punto y alejada del 22-24% del PBI que es considerado un estándar razonable para economías similares a la argentina.

Y si alguien pregunta por la inversión pública, la respuesta va derecho hacia el ajuste fiscal. Las planillas de Economía dicen que cae 84% entre enero y marzo pasados, lo cual equivale a decir que se ha parado el gasto del Estado en infraestructura básica e imprescindible y en equipamientos también básicos e imprescindibles. Debiera suponerse que alguien se ocupará de esa tarea.

Debiera suponerse, también, que **el ajus- te fiscal no es un plan en si mismo** ni alcanza por lo tanto para sacar a la economía del pozo en el que está metida hace
años. Para contarlo en datos del INDEC,
desde 2012 hubo 7 caídas del PBI contra 5
subas y como 2024 viene para abajo cantado la serie se estira a 8 contra 4.

# La economía está hoy en el mismo nivel que hace 19 años.

Vista desde el lado del PBI por habitante, la película dice que estamos al nivel de 2005; es decir, al de hace 19 años. Y si el foco se pone en el empleo privado formal, tenemos que no crece desde 2017, o sea, hace 7 años.

Por si hace falta decirlo, poco o muy poco de semejante crisis es culpa del gobierno libertario y mucha del kirchnerismo de Cristina. Pero así Milei dispare agravios a diestra y siniestra, este es, inevitablemente, el problema que le toca enfrentar y nada resuelve apelando al viejo truco de responsabilizar a otros o a la casta siempre a mano.

# El Mundo

La guerra de agresión rusa contra Ucrania

# Con inesperado apoyo republicano, aprueban un multimillonario paquete de ayuda para sostener a Ucrania

Son US\$ 62 mil millones de un total de 95 mil millones que asistirán también a Israel y Taiwán. La oposición trumpista, que se oponía a ayudar a Kiev, no pudo bloquear esta vez la iniciativa.

#### WASHINGTON, NEW YORK TIMES Y AP

En un crucial giro, la cámara de Representantes, controlada por la oposición republicana, votó finalmente este sábado un paquete de asistencia de 95 mil millones de dólares, cuya cuota principal de 62 mil millones será destinada a Ucrania. El triunfo de la iniciativa que quebró meses de estancamiento por la presión de la ultraderecha trumpista, se debió al movimiento a favor de las alas liberales de la oposición. Fue central la gestión del titular de la Cámara, Mike Johnson, aliado histórico del ex presidente Donald Trump, pero que respaldó al ala aperturista del partido que eleva la importancia geopolítica y para la hegemonía estadounidense que se define en Ucrania.

En el recinto los demócratas ondearon banderas de Ucrania mientras sus colegas de ultraderecha se burlaban. El paquete de ayuda incluye también a Israel y Taiwan. La norma pasa ahora al Senado bajo control oficialista. Se descuenta una rápida aprobación el próximo martes y la promulgación por parte del presidente Joe Biden.

El trámite se realizó en cuatro votaciones consecutivas, en las cuales unas abrumadoras coaliciones bipartidistas de legisladores aprobaron la financiación a los aliados de EE.UU, así como otro proyecto de ley destinado a endulzar el trato para los conservadores que podría resultar en una prohibición nacional de la aplicación china TikTok.

La escena en la Cámara reflejó tanto el amplio apoyo en el Congreso a seguir ayudando al ejército ucraniano a derrotar a Rusia, como el extraordinario riesgo político asumido por Johnson al desafiar al ala antiintervencionista de su partido que había tratado de frustrar la medida. Trump, candidato presidencial de esa fuerza para las generales de noviembre, había presionado para cesar el apoyo a Ucrania, lo que elevo sospechas por su antiguo y profundo vínculo con el autócrata Vladimir Putin a quien ha elogiado en diversas ocasiones.

La legislación incluye 60.000 mi-



Votación clave. Mike Johnson, el republicano y titular de Representantes que se distanció del trumpismo. AP

millones de dólares para Israel y ayuda humanitaria para civiles en zonas de conflicto, incluida Gaza; y 8 mil millones de dólares para la región del Indo-Pacífico. Dispone además que el presidente reclame a Kiev el reembolso de 10 mil millones de dólares en asistencia económica, un concepto apoyado por Trump, quien sostenía, además, que cualquier ayuda a Kiev, en caso llones de dólares para Kiev; 26 mil de autorizarse, fuera en forma de

préstamo. La norma agrega un gatillo, sin embargo, que permite al presidente condonar esos préstamos a partir de 2026.

El paquete añadió una medida que facilitará la venta de activos soberanos rusos congelados para ayudar a financiar el esfuerzo bélico de Ucrania, y una nueva ronda de sanciones contra Irán.

"Nuestros adversarios están trabajando juntos para socavar nues- hasta hace poco en el tronco repu-

tros valores occidentales y degradar nuestra democracia", dijo este sábado el representante Michael McCaul, republicano de Texas y presidente del Comité de Asuntos Exteriores, en una firme defensa de la iniciativa y su sentido histórico. Le hablaba a los más duros de su bloque que seguían cuestionado la propuesta.

Una controversia inesperada

blicano y un dato a considerar hacia las elecciones respecto a la influencia de los sectores moderados tradicionales del partido opositor. En las mismas horas, el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, representante del ala liberal tradicional republicana, anunció que no apoyará al ex mandatario en su campaña.

La votación fue de 311 a 112 a favor, con una mayoría de republicanos de 112 votando en contra. La Cámara aprobó la asistencia a Israel por 366 votos contra 58; y a Taiwán por 385 a 34. El proyecto de ley para imponer sanciones a Irán y exigir la venta de TikTok por parte de su propietario chino o prohibir la aplicación en Estados Unidos fue aprobado por 360 votos a 58.

Durante meses, no estaba claro si el Congreso aprobaría nuevos fondos para Ucrania, incluso cuando el impulso se inclinaba a favor de Moscú. Eso provocó una ola de ansiedad en Kiev y en Europa de que Estados Unidos, el mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania, le diera la espalda a la joven democracia.

Y planteó dudas sobre si la agitación política que ha sacudido a EE.UU. había destruido lo que durante mucho tiempo ha sido un fuerte consenso bipartidista a favor de proyectar los valores estadounidenses en todo el mundo. La última vez que el Congreso aprobó un tramo importante de financiación para Ucrania fue en 2022, antes de que los republicanos tomaran el control de la Cámara.

Con un sentimiento de "EE.UU primero" que se apodera de la base de votantes del partido, los republicanos trabaron la ayuda para Kiev, subrayando que el asunto ni siquiera debería considerarse a menos que Biden aceptara estrictas medidas antiinmigración. Cuando los demócratas del Senado acordaron una ley que combinaba la ayuda a Kiev con medidas más estrictas para el control fronterizo, de todos modos Trump la rechazó y llevó a sus legisladores a cerrar nuevamente una puerta que ahora la ha abre el riego concluyente de una victoria rusa sobre Ucrania que implicaría un golpe grave a la OTAN y a EE.UU.■. El Mundo 27

# Afirman que habrá un rápido flujo de armas hacia Kiev

WASHINGTON, AP YN YORK TIMES

Los envíos de armas estadounidenses podrán comenzar a fluir ahora con rapidez. En principio sucederá con las que tiene el Pentágono en Alemania alistadas para cruzar por ferrocarril hacia Ucrania. Una parte importante de los fondos autorizados por el Congreso se dirigirá a reponer los arsenales de defensa y otra parte se utilizará para la adquisición de material antiaéreo de las fábricas norteamericanas. EE.UU. no ha aclarado qué armas enviará a Kiev, pero el mayor general Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que probablemente se incluirían más municiones de artillería y defensa aérea.

Los traslados desde EE.UU. por aviones de carga y buques marítimos suelen ser organizados por la sede del Comando de Transporte en Illinois, que mantiene extensas bases de datos de puertos de carga, ferrocarriles y carreteras que pueden ser utilizados por transportes militares y civiles en todo el mundo..

Las armas despachadas a Ucrania a menudo provienen de activos del Pentágono en Europa, con envíos coordinados por una organización creada a finales de 2022 llamada Grupo de Asistencia de Seguridad-Ucrania, que tiene su sede en Alemania y opera dentro del Comando Europeo del Pentágono..

Los militares han enviado a Ucrania 55 paquetes de esta asistencia que contienen una combinación de vehículos, municiones, drones por valor de al menos US\$ 26.300 millones desde agosto de 2021. Esta asistencia, que a menudo llegaba dos veces al mes después de la brutal invasión rusa de Ucrania, se desaceleraron el otoño pasado cuando la ultraderecha republicana la bloqueo. El último paquete el 12 de marzo, incluía misiles antiaéreos Stinger, cohetes guiados para vehículos de lanzamiento HIMARS, pequeños cohetes antitanque y municiones de artillería de 155 milímetros. Hay una medida no vinculante en la legislación para enviar a Kiev armas ATACMS, los misiles guiados de mayor alcance del Pentágono. La Casa Blanca acordó proporcionar una pequeña cantidad de esos misiles el año pasado, y Ucrania los usó para atacar dos bases aéreas en territorio ocupado por Rusia. ■

# Andanada de drones ucranianos sobre plantas eléctricas rusas

Fue una oleada de medio centenar de proyectiles en la noche del viernes al sábado sobre un puñado de ciudades de Rusia, incluyendo también a Moscú.

KIEV. AP

Ucrania lanzó una andanada de drones contra Rusia durante la noche del viernes al sábado, confirmó el ministerio de Defensa en Moscú. Los ataques parecían tener como objetivo la infraestructura energética del país. Las defensas antiaéreas rusas derribaron 50 drones sobre ocho regiones, incluyendo 26 sobre la provincia occidental de Belgorod, próxima a la frontera ucraniana.

Dos personas, una mujer con una pierna rota y el hombre que la cuidaba, murieron durante la ofensiva luego de que las explosiones provocaron un incendio que afectó a su casa, escribió el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, en redes sociales. Una mujer embarazada y su hijo nonato también fallecieron en otro bombardeo más tarde, agregó.

Se interceptaron aviones no tripulados en las regiones de
Bryansk, Kursk, Tula, Smolensk,
Ryazan y Kaluga, en el oeste y el
sur del país, además de en la de
Moscú. El Kremlin dijo que derribó un avión de combate Sukhoi
Su-25 ucraniano, pero no ofreció
más detalles y la afirmación no
pudo verificarse de forma independiente.

Las autoridades ucranianas suelen negarse a comentar los ataques en suelo ruso. Sin embargo, los analistas señalaron que el blanco del ataque era la infraestructura energética rusa.

El gobernador de la región de Kaluga, Vladislav Shapsha, dijo este sábado que uno de los aparatos causó un incendio en una subestación eléctrica, mientras que los de Bryansk, Alexander Bogomaz, y Smolensk, Vasily Anokhin, reportaron fuegos en complejos de combustible y energía.

En los últimos meses, las refinerías y terminales petrolíferas rusas se han convertido en objetivos prioritarios de las ofensivas ucranianas con aviones no tripulados, dentro de sus renovadas operacio-

# El blanco del ataque es la infraestructura energética rusa.

nes en el país vecino.

Los desarrolladores de drones ucranianos llevan meses ampliando el alcance de las armas, mientras Kiev trata de compensar su desventaja en armas y tropas en el campo de batalla. Los aviones no tripulados son además una opción asequible mientras Ucrania espera la llegada de más ayuda militar estadounidense.

Moscú dijo el viernes en la noche que un ciudadano estadounidense conocido por haber luchado con los separatistas prorrusos en el este de Ucrania entre 2014 y 2017 falleció en la región de Donetsk, ocupada por Rusia.

Russell Bentley, de 64 años, ya no participaba en operaciones militares y antes había trabajado con la agencia noticiosa estatal rusa Sputnik. Su deceso fue confirmado por su antiguo batallón y por Margarita Simonyan, directora de la televisora RT, financiada por el Kremlin, quien lo describió como un "verdadero estadounidense". Su apodo era "Texas" y pasó un tiempo en prisión acusado de narcotráfico antes de abandonar EE.UU.

Por el momento no había más información sobre la causa de la muerte de Bentley, pero la policía local reportó su desaparición el 8 de abril. Por otra parte, Rusia atacó Ucrania durante la noche con siete misiles, y las defensas antiaéreas derribaron dos de ellos y tres drones de reconocimiento, dijo la Fuerza Aérea de Kiev el sábado.

Oleh Kiper, gobernador de la región ucraniana de Odessa, señaló que los misiles balísticos causaron daños en infraestructura, pero no ofreció más detalles. Otros ataques sobre la ciudad del Mar Negro el viernes afectaron instalaciones portuarias, incluyendo dos terminales de exportación de alimentos.

Los bombardeos rusos se cobraron la vida de dos hombres, incluyendo un pensionista de 81 años, en la ciudad de Vovchansk, explicó el gobernador de Járkiv, Oleh Syniehubov..



Destrucción. Un ciclista circula sin variar la vista al frente entre edificios derrumbados por los bombadeos rusos en la fronteriza Orikhiv. AP

El Mundo 28 CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# **Oriente Medio**



Marchas. Una manifestación organizada en Irán para exhibir el apoyo al régimen autocrático en medio de la tensión disparada con Israel. TNYTIMES

# Irán minimiza el ataque de Israel y lo califica de "juego de niños"

Es la primera reacción oficial al bombardeo del viernes en Isfahán. Teherán busca así escapar de una escalada y evitar cumplir sus amenazas previas.

TEHERAN. AFP, AP Y CLARIN

Irán eligió este sábado la estrategia de restar toda importancia al ataque israel del viernes contra la estratégica ciudad de Isfahán, en el centro del país. En lo que constituye la primera reacción oficial de la potencia persa a ese episodio, el canciller Amir Abdollahian comparó la ofensiva con un juego de "niños" sin valor.

"Lo ocurrido la pasada noche no fue un ataque. Fue un vuelo de dos o tres cuadrirrotores, como los juguetes con los que se divierten nuestros niños en Irán", ironizó el funcionario en declaraciones a la NBC News.

El argumento claramente busca eludir una escalada y particularmente intentar dejar a salvo al pre-

sidente Ebrsaim Raisi quien había prometido que "el más mínimo acto de agresión" en suelo de su país provocaría una respuesta.

Abdollahian, un halcón dentro del panorama político iraní, sostuvo que "mientras no haya nuevas aventuras del régimen israelí contra intereses iraníes, no responderemos".

El viernes, medios estatales iraníes reportaron explosiones al amanecer cerca de una base militar de la zona de Isfahán, en el centro del país, debidas al derribo "exitoso" de pequeños drones por el sistema de defensa antiaérea. Esa ciudad cuenta con bases militares, fábricas de drones y de centrifugadores para el programa nuclear iraní.

Medios norteamericanos afirmaron, citando a altos funcionarios, que Israel había respondido así a Teherán en represalia por el ataque con misiles y drones del pasado 13 de abril. Una versión indicaba que se trató de dos misiles que impactaron éxito.

Según The Washington Post, que citó a un responsable israelí bajo condición de anonimato, el ataque buscaba demostrar a Irán que Israel es capaz de alcanzar el interior de su territorio. Un alto cargo del Congreso estadounidense que no quiso ser citado confirmó a la AFP que Israel había atacado Irán.

Las explosiones del viernes suscitaron una oleada de llamamientos internacionales a la calma, en una región bajo tensión desde el 7 de octubre por la guerra de Gaza entre Israel y el movimiento terrorista Hamas, una organización fundamentalista enfrentada con el gobienro palestino de Ramallah y que que cuenta con apoyo de Teherán.

El ejército israelí, entre tanto, prosiguió este sábado sus bombardeos contra "objetivos terroristas" en distintas partes del asediado territorio palestino, donde 2,4 millones de personas están en riesgo de hambruna, según la Organización de las Naciones Unidas.

El conflicto empezó tras el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, en el que los terrorista mataron a más de 1.200 civiles en sus casas de una veintena de kibutzim y secuestraron a otras 250.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" Hamas y lanzó una arrasadora campaña militar sobre el territorio con un alto costo de civiles no beligerantes. La operación militar ya dejó 34.049 muertos, según las autoridades de salud del estrecho territorio cuyo control Hamas lo arrebató al gobierno palestino en 2007.

El ejército israelí indicó el sábado haber bombardeado a "decenas de objetivos terroristas", incluido una "base de lanzamiento en Beit Hanun", en el norte de Gaza, "poco después de que se interceptara un misil" en la zona de la ciudad israelí de Sederot.■

# Sangrienta redada de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada

TEL AVIV. EFE, AFP, AP

El Ejército israelí dijo este sábado que ha matado a "diez terroristas" durante una redada que comenzó el jueves por la noche en el campamento de refugiados de Nur Shams, en la localidad de Tulkarem, en Cisjordania ocupada.

Las fuerzas israelíes arrestaron también a ocho personas, destruyeron un laboratorio de explosivos material militar, según un comunicado castrense.

La Media Luna Roja palestina anunció por suparte que el número real de víctimas fatales asciende a 14 todas durante la incursión israelí em Nur Shams.

Ocho soldados y un agente de la policía fronteriza resultaron heridos durante la operación. La Media Luna Roja Palestina lleva dos días informando de heridos durante la y confiscaron numerosas armas y redada israelí y confirmó la muerte de al menos una persona.

Periodistas de la AFP constataron que el ejército se retiró el sábado por la noche, 48 horas después del inicio de la operación en este lugar objetivo frecuente de estas incursiones a menudo mortíferas. Un reportero afirmó haber escuchado explosiones y disparos la mañana del sábado, y haber visto explotar al menos tres casas y drones sobrevolar el campo.

vehículos militares y soldados deambulando por los callejones del campo de desplazados, donde viven unas 7.000 personas.

En un vídeo publicado anoche en redes sociales se puede ver a un paramédico de la organización acariciando y besando la cara de su hijo, que según el grupo murió en el ataque israelí.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, identificó al joven, de quince años, como Qais Fathi Nasrala. También informó de la muerte de otras seis personas durante la redada.

El grupo autodenominado Mártires de al Agsa confirmó en redes sociales la muerte del líder de la Yaber, alias "Abu Shuya", quien aparentemente era el objetivo del asalto israelí al enclave.

Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05), y en lo que va de 2024 al menos 143 palestinos han muerto por fuego israelí, la mayoría supuestos milicianos o atacantes, pero también civiles, incluidos cerca de una treintena de menores.

El Ejército israelí intensificó sus ya frecuentes incursiones en la Cisjordania ocupada tras el ataque de Hamas del 7 octubre y, desde entonces, han muerto unos 473 palestinos en incidentes violentos con Israel, principalmente con tro-Imágenes de AFPTV mostraron brigada de Tulkarem, Mohamed pas pero también con colonos. ■

## **Oriente Medio**

Eran chicos de 1 a 16 años. Fue en Rafah, la ciudad donde se hacinan cientos de miles de personas. El ataque de Israel fue durante la noche.

# Muere una familia con seis chicos en un bombardeo en Gaza

RAFAH, TERRITORIOS PALESTINOS. AFP Y CLARÍN

Nueve personas de una misma familia, entre ellas varios niños, murieron la madrugada del sábado en un bombardeo israelí sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El ataque se produjo antes de una anunciada invasión terrestre de esa localidad sobre la frontera con Egipto, último refugio de más de un millón de palestinos desplazados por la guerra y en situación vital desesperante.

Antes del inicio del conflicto entre Israel y (el grupo terrorista fundamentalista proiraní) Hamas el 7 de octubre, Rafah, contaba con unos 250.000 habitantes. Actualmente, según la ONU, acoge a 1,5 millones, un millón de ellos en tiendas de campaña o en las cercanías de refugios instalados por ONG's.

Una situación que no impide que Israel la continúe bombardeando, como al resto del territorio, y preparando una ofensiva terrestre, pese a las presiones de sus mejores aliados para que se abstenga de hacerlo por el riesgo de un desastre humanitario. Hay riego claro de que el ataque multiplique las mue-

res de civiles no beligerantes que soportan el riesgo de hambrunas, ausencia de servicios sanitarios, viviendas y energía.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está decidido a dar la orden de asalto, alegando que allí se concentran cuatro batallones de Hamas sin aclarar de qué modos se protegerá a los civiles.

La familia Radwan murió mientras dormía. Entre los muertos hay seis niños o menores, de 1 a 16 años, dos mujeres y un hombre, indicó el hospital Al Najjar, donde los cuerpos fueron trasladados.

"Nueve mártires, incluido seis niños, fueron sacados de los escombros" de su casa en el barrio de Tal al Sultan, declaró el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Bassal. Familiares de los difuntos lloraban frente al recinto hospitalario, junto a pequeñas bolsas mortuorias de plástico blanco, indicó un periodista de AFP, que también vio a una mujer acariciando la frente de un niño muerto.

"La gente dormía tranquilamente", contó un vecino, Abu Mohammed Ziyadah. "Como puede ver, no había combatientes, ni siquiera hombres adultos, salvo el jefe de fa-



Dolor. Un hombre en llanto alza el cadáver de un niño en Rafah. AFP

milia. Solo había mujeres y niños", dijo a la AFP.

Cerca de ahí, Wisam al Arja vio llegar su última hora: un agente israelí le llamó para avisarle que tenía 15 minutos para abandonar su casa, ya que el ejército iba a bombardearla. La voz no dio razones. Una hora después una bomba cayó sobre el edificio.

Con sus familiares, removió el sábado los escombros para tratar de recuperar algunas pertenencias: un abrigo lleno de polvo, unas cobijas, una taza y una olla.

Poco después del inicio de la guerra en Gaza, Israel ordenó a los palestinos del norte del territorio que se desplazaran hacia las supuestas "zonas de seguridad" del sur, como en Rafah El vocero de Defensa Civil de Gaza, subrayó que varias zonas de Rafah sufrieron bombardeos anoche, incluido el barrio de Salam donde una persona murió y varias resultaron heridas.

El ejército israelí también bombardeó una casa y una guardería, indicó. La ofensiva israelí ya dejó 34.049 muertos en Gaza, según el último balance del Ministerio de Salud del territorio, una cifra avalada por fuentes occidentales.

Medios israelíes afirmaron el sábado que 250.000 personas habían abandonado recientemente Rafah en dirección al norte, tras la retirada de la mayoría de tropas israelíes de esa zona. No es claro ese dato. El problema para esta gente es que gran parte del territorio de la Franja es una alfombra de escombros, las viviendas fueron destruidas y las que no cayeron están sumamente dañadas lo que imposibilita volver a habitarlas. Objetivamente la gente no tiene donde ir.

Contactado por la AFP, El Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles palestinos, no comentó estas cifras.

"Es falso", reaccionó un portavoz del gobierno de la banda Hamas. "Los desplazados no regresaron a sus hogares porque la ocupación [israelí] cerró las carreteras" que unen el sur y el norte de Gaza, declaró Mael al Thawabta.■









30 El Mundo CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# La oposición lucha por salir con vida de las elecciones en la India

Los sondeos anticipan una ventaja considerable del oficialismo nacionalista del premier Narendra Modi, quien busca un tercer mando consecutivo.

**NUEVA DELHI. EFE** 

#### Mikaela Viqueira

Desgastada, acorralada y con pocas opciones de presentarse como una sólida alternativa de gobierno, la oposición política de la India llega a las actuales elecciones generales en busca de su supervivencia tras una década de tropiezos.

El declive de popularidad del principal partido opositor, los escándalos de corrupción y los problemas de los líderes con la justicia india han debilitado la posición de los rivales al partido del nacionalista conservador primer ministro Narendra Modi, el hinduista Bharatiya Janata Party (BJP), que se postula como el favorito a ganar un atípico tercer mandato consecutivo, según anticipan las encuestas.

El más notable desgaste de la oposición procede de la caída de la popularidad del histórico Partido del Congreso (INC, por sus siglas en inglés).

La formación que presume de haber llevado al país asiático a su Independencia en 1947 y la posterior modernidad, atraviesa su peor momento y es incapaz de hacer frente al auge de Modi.

El Partido del Congreso solía obtener un promedio de voto del 40 por ciento en un dramático declive hasta situarse al día de hoy por debajo del 20 por ciento, indicó a EFE el analista político Rahul Verma.

Las incoherencias ideológicas, seguidas de una falta de liderazgo, las divisiones dentro de partido y



Firme. El primer ministro Narendra Modi, el líder nacionalista que marcha seguro a su tercer mandato. REUTER

la debilidad organizativa han propiciado el debilitamiento de la formación de la histórica familia Nehru-Gandhi, agregó.

Los líderes de la oposición, además. se han visto salpicados en escándalos

Los numerosos asuntos con la justicia a los que se han enfrentado dirigentes opositores desde la llegada al poder de Modi también han conllevado al desgaste de las

Sin ir muy lejos, el último de estos incidentes ocurrió el mes pasado con el arresto del jefe de gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal por acusaciones de irregularidades financieras.

Rahul Gandhi, delfín de la histórica dinastía Nehru-Gandhi, fue descalificado de su escaño en marzo del año pasado por una condena por difamación, pero que luego fue revocada por el Supremo el pasado agosto.

También el ministro de Sanidad de Nueva Delhi, Satyendar Jain, fue detenido, acusado de lavado de dinero en mayo de 2021, justo antes de la celebración de elecciones en el estado norteño de Punjab.

En ese distrito su partido y el BJP

oficialista se disputaban justamente el poder.

El Gobierno nacionalista de Modi es acusado con frecuencia que orquestar las acusaciones para mantener a sus rivales a raya entre otras polémicas prácticas que alimentan una insistente polémica en el país.

En un intento de aunar fuerzas para desplazar a Modi, una veintena de partidos políticos nacionales y regionales opositores, entre ellos el INC, forjaron el año pasado una alianza para concurrir juntos en las elecciones bajo las siglas INDIA.

Aunque está conformada por fuerzas pesadas dentro de la Cámara Baja y formaciones con mayorías en las regiones, los expertos ven poco probable que la alianza INDIA se consagre como una alternativa al no contar con un programa electoral común o unos valores compartidos. Se la ve como una unión coyuntural alimentada de un adversario común.

# El comicio en 7 etapas finaliza el 1° de junio. El día 4, los resultados.

Pese a ello, el debilitamiento de fuerzas nacionales ha favorecido la proliferación de las regionales, capaces de hacer frente a Modi en sus principales estados.

Es el caso del Partido de Congreso Trinamool (TMC) o el Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), formaciones vigorosas que ostentan una mayoría suficiente para gobernar en Bengala Occidental y en el estado sureño de Tamil Nadu, respectivamente.

"Entre 2018 y 2023, el BJP perdió más elecciones estatales de las que ganó, y por eso existe una fuerte oposición en las elecciones estatales y en la política estatal, una situación que se contrapone a escala nacional, lo que provoca que el BJP se ponga por delante de cualquier competidor, sostuvo el analista. ■

# El País Vasco elige al presidente regional bajo la sombra de ETA

MADRID, CORRESPONSAL

Marina Artusa

martusa@clarin.com

Con el fantasma de ETA revoloteando sobre el final de la campaña electoral, casi dos millones de vascos elegirán hoy al próximo "lehendakari", el presidente regional, que gobernará el País Vasco durante los próximos cuatro años.

Nadie duda de que el partido más votado será una fuerza nacionalista. En las 12 elecciones autonómicas democráticas que se celebratido Nacionalista Vasco (PNV) fue, hasta ahora, el primero en cantidad de votos, escenario que hoy podría no repetirse.

El resultado más novedoso de estas elecciones autonómicas podría ser, según las últimas encuestas, que el partido nacionalista más radical, Euskal Herria Bildu -ex brazo político de la organización terrorista ETA- resulte el más votado.

Bildu es una coalición de fuerzas de izquierda que debutó en unas elecciones vascas en 2012.

"Por primera vez, el partido que ron en Euskadi (País Vasco), el Par-sostuvo y apoyó a la organización 853 asesinatos, 2.000 heridos, 84

terrorista ETA hace unos años, organización que ya no existe, puede ganar las elecciones", estima el periodista vasco Gorka Landaburu en una charla con Clarín.

Landaburu es ex director de la publicación Cambio16 y fue víctima de un atentado de ETA. En 2001 recibió una carta bomba que lo mutiló, lo dejó ciego de un ojo y perdió parte de la audición.

Durante más de medio siglo, ETA, iniciales de Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi en libertad), cometió más de tres mil atentados:



Voto. El presidente Pedro Sánchez con el socialista vasco Andueza. AFP

secuestros y más de 300 crímenes que nunca se aclararon.

En 2011 ETA anunció el fin de su lucha armada y en 2018, el final de su travectoria, su disolución.

minó hace 12 años y estamos en una etapa nueva que corresponde con un cambio generacional en la política vasca, que ha estado dominada por un partido nacionalista "La violencia del terrorismo ter- moderado", explica Landaburu.

El Mundo 31 CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# Venezuela: un ex embajador es el candidato de la oposición

Edmundo González Urrutia, fue diplomático en la Argentina, y enfrentará a Maduro en las elecciones de julio, tras la inhabilitación de Corina Machado.

CARACAS, ESPECIAL

#### **Ludmila Vinogradoff**

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos de la oposición en Venezuela, ratificó al ex diplomático Edmundo González Urrutia como el candidato de la unidad. con la aprobación unánime de María Corina Machado y su rival Manuel Rosales tras una larga reunión para decidir qué rumbo tomar, luego de que el régimen de Nicolás Maduro bloqueó a las principales figuras de la disidencia.

González, de 72 años, ex embajador en la Argentina y en Argelia, es el candidato "tapado" que logró inscribirse el 26 de marzo en el ente electoral después de haber impedido la inscripción de Corina Yoris, la representante de María Corina Machado, estar inhabilitada injustamente por el chavismo.

El secretario general de la PUD, Omar Barboza, hizo el anuncio oficial: "Quiero darle una muy buena noticia al pueblo de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática por unanimidad acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia, como el candidato de unidad, apoyado por todos los actores de la Plataforma Unitaria Democrática".

Añadió que "luego de un debate de altura, respetuoso, donde participaron líderes como María Corina Machado, Manuel Rosales y todos nosotros, llegamos a una conclusión que es una decisión histó-

rica para la democracia de Venezuela. Hemos escogido al próximo presidente de la República que va a ser electo en el 28 de julio".

La plataforma opositora se entusiasma con la posibilidad de finalmente correr de la presidencia a Nicolás a Maduro, quien buscará una nueva reelección. La reunión de la coalición opositora comenzó el viernes a la tarde y terminó al borde de la medianoche, cuando se vencía el plazo de modificación de las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. González Urrutia ya había sido inscrito en la tarjeta

electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la antigua boleta de la PUD hace 15 días, por eso su postulación quedó igual ante el entre electoral.

Barboza quiso hacer un reconocimiento al gobernador Manuel Rosales, que "es un hombre que cumple con sus palabras, que luego de oír la exposición de todos los

Urrutia fue embajador en Argentina entre 1998 y-2002.

miembros de la Plataforma, decidió declinar su candidatura para sumarse a la candidatura de Edmundo Gonzalo Urrutia". Rosales se había presentado como candidato presidencial también, pero finalmente decidió sumarse a la decisión general de la PUD.

"Igual los partidos que están apoyando al gobernador Rosales hicieron lo mismo y, por tanto, repito, tenemos una decisión unánime", precisó Barboza.

Además, destacó que "la unidad democrática de Venezuela está preparada en todos los sentidos para

producir el cambio político por la vía electoral".

Barboza confirmó por otra parte que González Urrutia "se encuentra en el país".

"No tenemos que hacer nada para su postulación porque él ya fue postulado y admitido, lo que sucederá es que mañana el resto de partidos se van a adherir a su candidatura", puntualizó.

González Irrutia se graduó de internacionalista en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en 1981 realizó un magíster en relaciones internacionales por la American University de Washington, Estados Unidos. Es escritor y político vinculado a la democracia cristiana. También un diplomático de carrera y ha ocupado cargos en la Dirección general de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), entre 1994 y 1998. También dirigió el comité de Análisis y Planificación Estratégica dentro del organismo.

Entre 1998 y 2002 fue embajador de Venezuela en Argentina. Previamente, entre 1991 y 1993, ocupó el cargo de embajador de Venezuela en Argelia. Esta es la primera vez que se presenta a un cargo electivo, y su estilo sobrio se contrapone a la estridencia de la campaña del chavismo, muy activo en las calles, las redes sociales y, claro, los medios oficialistas.

El ahora candidato opositor es director suplente y coordinador del Grupo de Trabajo Seguimiento del Sistema Internacional del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, junto a otros prominentes abogados y políticos venezolanos. Y publicó varios libros. Entre ellos: Entre otras publicaciones de su autoría, coordinación o participación en los últimos años: Democracia, paz y desarrollo; Venezuela y Colombia: una relación de encuentros y desencuentros; Venezuela- Argentina: dos siglos de visiones compartidas; La lucha internacional contra la corrupción y sus repercusiones en Venezuela.



Campaña. La líder opositora María Corina Machado no podrá ser candidata a presidente en Venezuela. AP

# Noboa se pone a prueba en un referédum crucial en Ecuador

QUITO, EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pondrá hoy en manos de la población la suerte de las reformas que marcarán el rumbo de su Administración, en un referéndum enfocado en combatir al crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo, que se celebra menos de un año después de las elecciones generales y en medio de una grave crisis energética, con largos apagones.

Tras ganar las elecciones extraor-

había adelantado su intención de celebrar este referéndum en los primeros cien días de su mandato, pero al final se hará cuando está a punto de cumplir cinco meses en el cargo y le queda poco tiempo más, ya que deberá dejar el palacio presidencial en mayo de 2025, pues sólo está terminando el mandato que dejó inconcluso el ex banquero Guillermo Lasso.

Si gana el referéndum, el mandatario tomará impulso con la intención de presentarse a la reelección en los comicios de 2025, pero de tefuerza y tendrá más complicado repetir victoria electoral.

Algunas de las once preguntas que componen este referéndum son similares a las propuestas del ex presidente Lasso (2021-2023) en el plebiscito que convocó en febrero de 2023 y que perdió por completo, lo que lo dejó en una situación muy débil que pocos meses después condujo a las nuevas elecciones que ganó Noboa.

Noboa, en cambio, llega a esta cita en las urnas con un importante colchón de popularidad que a iniun nivel parecido al de Nayib Bukele en El Salvador, con el que se lo ha comparado mucho por su mano dura contra la criminalidad y política carcelaria.

Y si bien la popularidad de Noboa se disparó desde enero con la declaración de "conflicto armado interno" para combatir a las bandas criminales, está por ver cómo ha influido en su imagen la crisis energética que estalló esta semana, con apagones de hasta ocho horas al día.

También en estas semanas ha repuntado la violencia de las bandas criminales, que en los últimos años han llevado a que Ecuador sea uno de los países con más homicidios per cápita de Latinoamérica: 45 por cada 100.000 habitantes en 2023. Sólo en esta semana fueron asesidinarias del año pasado, Noboa ya ner un resultado negativo perderá cios de año llegó a rondar el 80%, nados a tiros dos alcaldes de dos po- y explosivos. ■

blaciones en cuyos territorios hay presencia de minería ilegal, una de las actividades en las que ha incursionado el crimen organizado, además del narcotráfico.

De las once preguntas del plebiscito, la mayoría están destinadas a dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir a la criminalidad organizada, como la que propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en operaciones contra las bandas criminales de forma permanente, sin necesidad de estados de excepción.

También se busca que los militares estén a cargo de controlar los accesos a las cárceles, el epicentro de la crisis de violencia, donde hasta hace unos meses las bandas tenían el control interno y contaban allí con grandes arsenales de armas Zona Zona

# Florencia Salvarezza. Lingüista

# "Ningún alumno debería aprobar primer grado si no puede leer 40 palabras por minuto de corrido"



Definición. "No hay nada más violento que tener niños analfabetos en sexto grado", dice Florencia Salvarezza. MAXI FAILLA



### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

xperta en Lingüística, Neurociencias y Educación y con una amplia experiencia nacional e internacional, Florencia Salvarezza es una de las voces más escuchadas sobre enseñanza de la lectoescritura. Por su urgencia-la mitad de los chicos de 3° grado no entienden lo que leen-, el tema tiene cada vez más relevancia: a fin de mes, los ministros de Educación de las provincias se reunirán para mostrar los pasos que están dando en el Plan de Alfabetización que planteó el Gobierno nacional.

#### -¿Por qué los chicos argentinos no aprenden a leer?

- Aprenden mal. Porque no es que son analfabetos, pero los resultados de todas las pruebas internacionales que nos comparan con los países de Latinoamérica y del Caribe nos dan mal. En 1997, Argentina era segunda en lectura en las pruebas regionales, después de Cuba. Desde entonces hubo una caída sostenida y en la última prueba, de 2019, pasó a ser anteúltima. Es cierto que la población argentina se empobreció muchísimo en los últimos años, pero los resultados empezaron a caer antes. Y también es cierto que los alumnos de 6° grado de países como El Salvador, que no podríamos decir que es mucho más rico que la Argentina, en las últimas pruebas de 2019,

rindieron mejor que los alumnos de Argentina. Quiero decir que fallamos, más allá de la plata, más allá de la infraestructura, más allá de con quién nos comparemos. No importa en qué espejo nos miremos, nos vemos feos, nos vemos mal. Y si nos gusta lo que vemos, tenemos un problema, porque no nos debería gustar. Porque la lectura es lo más básico para un ciudadano en la sociedad. Leés el celular, leés los carteles en la calle. Muchas veces dice hombre o mujer y no está el dibujito en el baño, tenés que saber a cual entrar. Cuánto cuesta algo. Todo se lee.

# Bueno, está claro el diagnóstico. Ahora, ¿Por qué fallamos?

- Hay todo un sector que dice que la pobreza no ayuda. Lo cual es cierto, pero el sistema educativo no puede culpar o no puede ampararse en la pobreza para explicar sus falencias. La escuela tiene que proveer todo aquello que se considera que todos los niños deben aprender. En eso fallamos.

### -¿Hay un problema con los métodos de enseñanza en la escuela?

- La caída acompaña lo que se llama el cambio de métodos. En la segunda mitad del siglo XX hubo un aluvión de teorías pedagógicas y educativas muy importantes, respecto de los sistemas educativos y la alfabetización. Los dos grandes ejemplos son Paulo Freire -sistemas educativos en general- y Emilia Ferreiro, alfabetización. Fueron teorías fundamentales del siglo XX, pero nunca hay que olvidar que estamos hablando de teorías. Quiere decir una idea que debe ser después contrastada y probada en el campo para ver si sirven. Aún sin estar probadas, el sistema educativo, en alfabetización, empezó a tomar de este mundo de ideas algunos ejes fundamen-

# SEÑAS PARTICULARES

# Neurociencias y educación

Florencia Salvarezza es lingüista egresada de la UBA. Profesora de grado y posgrado en la Universidad de la Ciudad y en Universidad Favaloro. Fue Visiting Scientist en el MIT, con Noam Chomsky como mentor. Es la directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO. Es miembro del Haskins Global Literacy Hub y consultora en el BID, Banco Mundial y la OEI. En 2016 dirigió el "Observatorio de neurociencias y educación" del Ministerio de Educación y la Fundación INECO.

tales. Uno, que los niños llegan al sistema educativo con algún conocimiento de la alfabetización, porque en el mundo está lleno de libros, lo cual es parcialmente cierto. Dos, que los niños, para aprender algo, deben construir el conocimiento. Nada de esto es así. Para construir yo necesito saber algo, construir sobre algo. Y además, se suma la idea de que el lenguaje, la literatura y la escritura están en todos lados. Y entonces un ambiente que estimule la lectura, el lenguaje, la oralidad, lo sociocomunicativo y la alfabetización promueve que el niño ame la lectura y por lo tanto lea.

# -¿Y cuál es el método que sí funciona o el que usted está proponiendo?

 No es que yo propongo. Acá no es teoría, hay evidencia de investigación a lo largo y ancho del planeta, en todos los laboratorios de desarrollo de la lectura y el cerebro, que trabajan en cualquier idioma, que han llegado ya hace 20 años al consenso de que para que el cerebro humano pueda tener unas áreas que no tenemos al nacer y que nos permitan leer, hay que hacer ciertas cosas. Y la primera, más importante, es enseñar las letras y sus sonidos. Yo te puedo mostrar griego y no importa cuánto trates, no lo vas a poder leer si no conocés las letras del griego o las del ruso o las del árabe.

#### -¿Por qué se abandonó esta forma de enseñar? ¿Por qué tanta resistencia?

- Porque se asociaron todos los métodos constructivistas con una visión progre, de izquierda. Y entonces, automáticamente, si esto es lo progre, entonces lo otro es la derecha, es violento con los niños, es conductista. Se entró en una dicotomía, con brutal desconocimiento. Cuando se dice que es conductismo, claramente esa gente no sabe qué es el conductismo. Cuando se dice que es de derecha o que es violento, claramente nunca estuvieron en una clase, viendo que de violento no tiene nada. En realidad no hay nada más violento que tener niños analfabetos en sexto grado.



Los chicos pueden aprender a leer cuando uno les enseña. Si es en primer grado aprenden en primer grado, pero si no les enseñás no aprenden nunca, o aprenden mal".

#### Otra polémica: ¿a qué edad tendrían que aprender a leer los chicos?

- En 1° grado, cualquiera sea la edad. Finlandia tiene 1° grado a los 7 años, nosotros a los 6. Los chicos pueden aprender a leer cuando uno les enseña, si es en 1° grado aprenden en 1° grado, pero si no les enseñás no aprenden nunca, o aprenden mal. En el mundo, en general, los niños terminan 1° grado leyendo, fluido, no menos de 40 palabras por minuto, que no es mucho.

### - El secretario de Educación Carlos Torrendell habló de libertad de métodos en el plan de alfabetización. ¿Cuál es su posición?

- Si vamos a pensar en equidad educativa y que todos los niños aprendan bien, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se logra. Me parece que sería adecuado llegar a un consenso en el Consejo Federal de Educación sobre en qué hay evidencia y en qué no hay. No permitimos en un hospital curar con métodos no validados. Si querés que un chico toque piano, le enseñás: "hay teclas blancas, hay teclas negras, este es el do, es el mi". Le mostrás cómo poner los dedos y a practicar. No le ponés un concierto de Marta Argerich y que aprenda. Pero no hacemos eso con la lectura. En vez de enseñar y practicar. Se perdió la práctica sostenida de la lectura y la escritura en el aula.

### -¿El objetivo debería ser, entonces, leer 40 palabras por minuto?

-Mínimo y en 1° grado. Y que escriban sin omisiones ni sustituciones de letras. Vaca con V corta y con C, no con B larga y K. Con mayúscula comienza oración y nombres propios. Y que comprendan un texto, no que se lo lean. Cuando le leen, no es comprensión lectora, es comprensión oral. ■ Zona 33

# El amor en tiempos idiotas

ZOOM



John Carlin

BARCELONA. ESPECIAL PARA CLARÍN



sta semana festejamos acá en Cataluña el día de Sant Jordi, celebración de los libros y del amor, dos fenómenos en vías de extinción. Bueno, los libros seguro que tienen los días contados; me refiero con lo otro a la ansiedad general de un mundo en pie de guerra.

No por primera vez en la historia vivimos en una época en la que la estupidez borra la sabiduría y el odio conquista terreno. Por tanto, mil gracias, catalanes, por erigirse en defensa de la inteligencia y del amor, aunque solo sea por un día. El martes -no por casualidad el aniversario de las muertes de Shakespeare y de Cervantes-saldré a las calles de Barcelona a observar la costumbre centenaria de hombres y mujeres regalándose libros y rosas y besos.

Quiero creer que la política no empañará la juerga, que habrá una suspensión de hostilidades. O, mejor dicho, de pelotudeces.

Cuando me siento a tomar algo con extranjeros por aquí me suelen preguntar que les explique aquello del independentismo catalán. Respiro hondo y repito siempre la misma frase, la del argentino que de visita en Barcelona hace unos años, en plena ebullición "indepe", miró a su alrededor, como señalando lo bien que vivimos en esta tierra, y exclamó, "Pero...¿qué les pasa? ¿Se aburren?"

Lo siento. No es la primera vez que utilizo esta fórmula aquí. Pero es que no caduca. Nunca deja de ser la manera más granular y acertada de responder a esta pregunta que tanto me hacen, y de resumir la discrepancia entre la enorme frivolidad de la broma separatista y el colosal lío que genera no solo en Cataluña sino en el resto de España, donde pasan los años y no deja de ser el tema determinante de la política nacional.

Si mis interlocutores extranjeros insisten en que profundice en el fatigoso tema, les cuento que el gran líder catalanista, Carles Puigdemont, es una versión de pueblo de Javier Milei (más la importante diferencia de que Argentina tiene problemas de verdad), y agrego que Cataluña es uno de los mejores lugares para vivir de la historia de la humanidad, superado en España solo por el País Vasco, y eso básicamente porque en el País Vasco siempre llueve y acá hoy vivimos amenazados por una seria sequía. Pero para la mitad de nuestros políticos, les explicó a los de fuera, es más importante el fervor con que se les vea agitar la banderita que darnos agua para beber.

Mientras tocan sus violines, el mundo arde. En el ránking de problemas que azotan al Planeta el de la soberanía catalana debe ocupar el puesto 47.346. Pero, pero...para ser justos, España no es el único país de barrigas llenas que ve ogros donde solo hay molinos.

Los ingleses, cuyo día patrio también es el 23 de abril, sufren las consecuencias de su propio capricho independentista, el Brexit, pero en vez de estrechar relaciones con el resto de Europa y minimizar el dañó que su particular frivolidad les ha causado, hoy el gran tema de debate parlamentario es si criminalizar el tabaco o los azotes de los padres a los niños. Y en cuanto al país de los estómagos más grandes del mundo, Estados Unidos, bueno...

El ex y posiblemente futuro presidente Donald Trump compareció esta semana ante un tribunal para enfrentarse a las acusacioDonald Trump comparece ante la Justicia. Pero comparó su "martirio" con el de Mandela y Jesucristo

nes de una ex y (si quiere) futura actriz porno, Stormy Daniels. Por si no se habían enterado, les cuento que Trump comparó su martirio con el de Nelson Mandela y el de Jesucristo. Su argumento, comprado por 75 millones de estadounidenses, es que si él cae, todos caen: aprés Donald, le déluge.

Claro, esa frase se abre a dos interpretaciones, una de las cuales, la más probable, es que si Trump vuelve a la Casa Blanca el mundo se va al carajo. O quizá ya sea demasiado tarde. Fue Trump el que acabó en 2018 con el pacto nuclear que había firmado Barack Obama con Irán, lo que dejó vía libre a los ayatolás para unirse al club de los países que poseen la Bomba.

Ante el panorama a la vez peligroso y bufonesco que los líderes nos obligan a soportar, lo más sensato sería obedecer el consejo de Voltaire: retraernos del mundanal ruido y "cultivar nuestro jardín". Lo pueden hacer literalmente si quieren, plantado árboles o flores. O según mi menos terrenal criterio, y fiel al espíritu de la fiesta de Sant Jordi, refugiarse en aquel incipiente anacronismo, el libro. No sé si recomendaría el que estoy leyendo ahora, 'Cuchillo' de Salman Rushdie, una meditación sobre el ataque casi mortal del que fue víctima el escritor gracias al fatua que le impusieron los hombres de fe iraníes en el día de los enamorados, 14 de febrero, de 1989. Más bien lo que hace Rushdie aquí es hacernos **recordar**, no olvidar, el olímpico cretinismo del ser humano.

Pero hay una línea en 'Cuchillo' que les comparto en la que el autor describe la literatura como "la intimidad de extraños...la feliz unión de las vidas interiores del autor y del lector". La unión más feliz que yo he tenido con un autor ha sido con Lord Byron, que murió hace exactamente 200 años y dos días lejos de su tierra, en Grecia, su país de adopción.

No es muy útil lo que les voy a decir, porque es poesía y realmente no hay más remedio que leerlo en inglés, pero si solo pudiese llevarme un libro a una isla desierta no dudaría un segundo en elegir 'Don Juan', la obra magna de Byron. Combina una sátira feroz contra la mediocridad y vileza de los líderes con una constante celebración del amor romántico. Cada línea de la divertidísima historia de su protagonista español rebosa pasión o rabia o buen humor, sin excluir una tendencia deliciosa del autor de reírse de sí mismo, incluso de su propio trabajo.

¿Un libro en un idioma que entenderán los dos o tres lectores que hayan perseverado hasta aquí? Pues otro que me encanta y cuyo título corresponde bien tanto con la era que corre como con los generosos sentimientos de la fiesta de Sant Jordi: 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez.

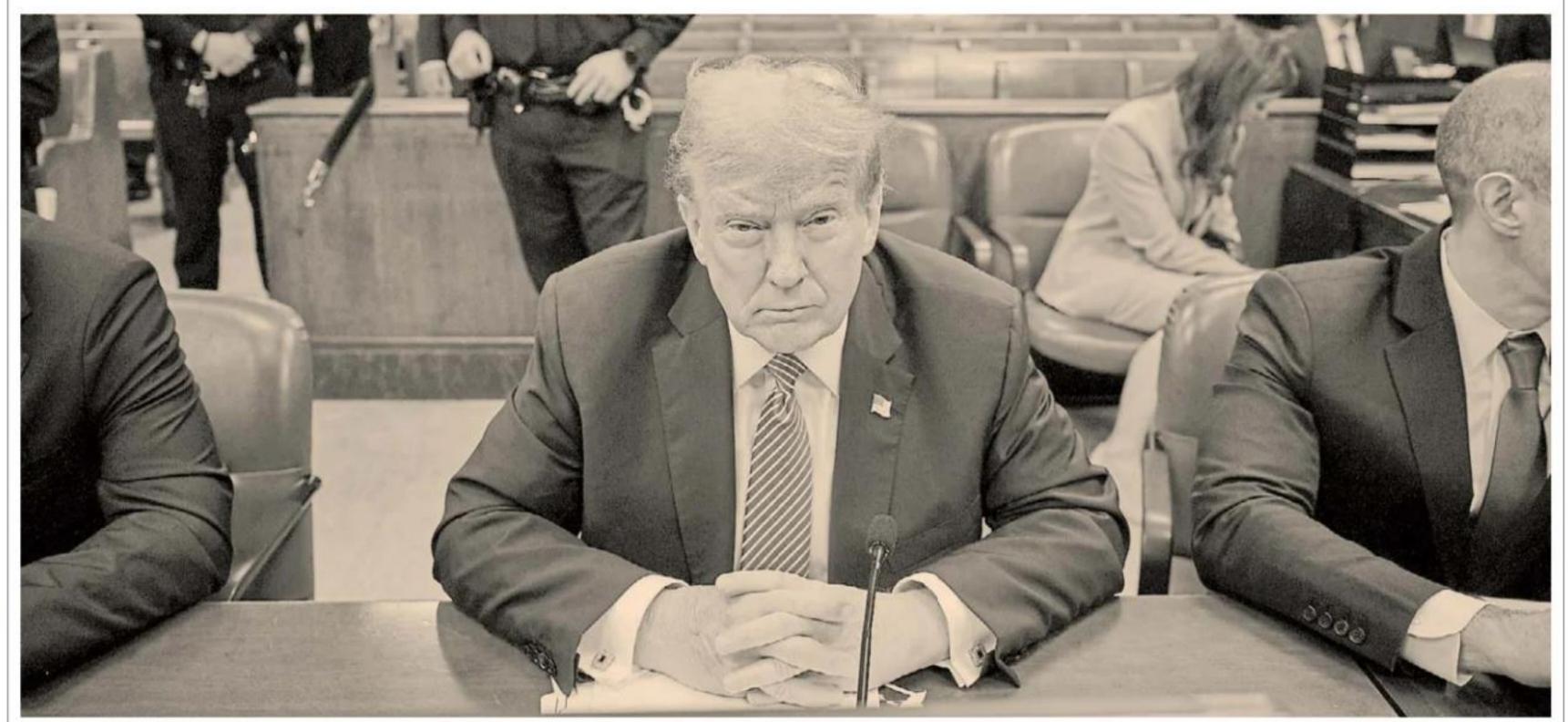

Campaña y juicios. Mientras trata de volver a la presidencia, Donald Trump tiene que afrontar sus complicaciones judiciales. Ahora, las acusaciones de una actriz porno.

# Opinión

# Florece un conventillo libertario

TRAMA POLÍTICA



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com



s posible que Javier Milei haya observado su primera curva peligrosa en el camino que viene transitando frenéticamente desde diciembre. La sinuosidad pondrá a prueba su condición de intrépido. Se jacta de que nunca frena y siempre acelera. El desafío no tiene que ver ahora con "la casta". Con ella habría establecido un paréntesis para ver si consigue romper el invicto que mantiene en los cuatro meses largos de poder: no logró que el Congreso le apruebe una sola ley. El problema empieza a afincarse en la población, donde se multiplican los dolores derivados del durísimo ajuste económico.

Convendría realizar una disección. Los sectores que no lo votaron en el balotaje son para el Presidente, al menos por ahora, una causa perdida. El dilema reside en su propia clientela que se mantiene fiel, en buena medida, por el espanto que el kirchnerismo, los sindicatos y los movimientos sociales generan cada vez que asoman su cabeza en la escena pública. El votante mileísta también sufre con los apretones al bolsillo. Una pregunta realizada por la empresa ARESCO en ese universo refleja aquella realidad. El 42% de los consultados opina que la continuidad del ajuste debería realizarse de manera más gradual. En especial, con la actualización de los servicios y el transporte. Respiro para la motosierra.

Ese cuadro podría explicar la última gran batalla de Milei. Su voluntad además de esconder, sin demasiado complejo, el tradicional endiosamiento del mercado. El Gobierno, es decir el Estado, intervino sin disfraz para detener los aumentos en las empresas de medicina prepaga, donde se acostumbra a atender a poco más de 7 millones de argentinos. El desarreglo dogmático intentó ser compensado con la demonización del sector y, en particular, de un empresario, que se acogieron a la desregulación establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fundacional de la gestión libertaria que, salvo en el plano de la reforma laboral, conserva plena vigencia.

El Gobierno no se ruborizó por haber tenido que quemar otros papeles. Días atrás
la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,
advirtió que los libertarios apuntaban a la
destrucción de la clase media. Esa agrupación había presentado en enero una denuncia en la Justicia y ante la Defensa de
la Competencia destapando la "cartelización" de las empresas de medicina. El Ministerio de Economía recogió el recurso
originado en "la casta" para obligar a retrotraer a los valores de diciembre las cuotas
de siete prepagas. En simultáneo, presentó
una cautelar contra otras diez.

Luis "Toto" Caputo aseguró también que aquellas empresas le estaban declarando la guerra a la clase media. Abrazo inimaginable con Carrió. Se expuso a una fricción interna que ocultó el alboroto causado por la medida de la gestión libertaria. La desregulación de la economía estampada en

el DNU fue confeccionada por Federico Sturzenegger, ministro sin cartera de Milei. El ex titular del Banco Central con Mauricio Macri se ocupó de aclarar que no comparte el criterio de la intervención.

Las empresas de medicina prepaga venían acostumbradas a desempeñarse en un mercado altamente regulado. Que tuvo un pico, por razones políticas y electorales, durante la gestión de Alberto y Cristina Fernández y Sergio Massa. Su comportamiento no resultó demasiado distinto al de otros sectores económicos. El Gobierno descubrió después de los aumentos que aquellas empresas no habían competido y se habían "cartelizado". ¿No sucede algo similar, acaso, con las empresas petroleras? . Una aumenta el combustible y le siguen las demás.

El dogmatismo hizo trastabillar al Gobierno. También su posible candidez acerca de 
que con un DNU podría ordenarse de golpe 
una economía tutelada que se remonta al siglo pasado. Valdría la pena reparar en una 
comparación. Las prepagas se despacharon 
con incrementos del 165%. Las combustibles 
escalaron un 166% y las tarifas del transporte un 191%. Sobre estos sectores no se estableció ningún límite. Las empresas de medicina no podrán superar ahora el 70% de actualización.

El intervencionismo posee explicaciones. La acumulación de aumentos -nadie puede privarse de atender su salud-estaría extremando la tensión en un sector social que en forma mayoritaria se inclinó en las elecciones por Milei. Además, en el trimestre en curso llegará el sinceramiento en las tarifas de gas, luz y agua. El combo podría colocar en peligro el objetivo del Gobierno que mantiene vivas las expectativas sociales: el descenso de la inflación. En el Gobierno sostienen que la de abril podría rozar un dígito. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) habría sido más rápido del esperado. El Tesoro de EE.UU. calificó de impresionante ese proceso. El interrogante es si resulta sustentable a largo plazo.

Milei está atento a los detalles que puedan rozar la confiabilidad de su clientela electoral. Va por el impuesto a las Ganancias en el paquete fiscal que llegó al Congreso -también bienes personales-- porque no tiene otra manera de compensar los brutos recortes que hizo a las provincias. Cada vez que se le escurre una liebre sale a la caza. Había denunciado que los Registros Automotores eran curros de "la casta". La semana pasada Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, dispuso en el sector incremento de aranceles que trepaban hasta el 320% por cada transferencia de un vehículo nuevo o usado. La pésima repercusión entre sus votantes forzó la marcha atrás.

Se impone un interrogante: ¿el sapo debió tragarlo Milei finalmente en el Senado? . Allí una mayoría de la oposición votó a mano alzada y sobre tablas el aumento de las dietas que semanas atrás debió desestimar después del escándalo que sacudió al Poder Ejecutivo. Fue cuando Victoria Tolosa Paz, la diputada kirchnerista, reveló que el Presidente y sus



Presidente de Diputados. Martín Menem.

ministros habían actualizado subrepticiamente sus salarios. Milei dijo que lo ignoraba "porque nadie se fija en lo que cobra". Hizo rodar la cabeza de tres funcionarios y dejó todo sin efecto.

El episodio en el Senado tuvo una hechura espuria e involucró como cuerpo a todos los presentes. Aun a aquellos que no convalidaron un incremento de las dietas que empequeñeció el salto de las empresas de medicina prepaga. La sesión se realizó por una necesidad expresa del Gobierno. La aprobación de los pliegos de ocho embajadores. Sobre todo, los de Gerardo Werthein en Estados Unidos y el rabino Axel Wahnish en Israel. Señales para el alineamiento que pretende Milei en su política exterior.

Victoria Villarruel, la vicepresidenta, se ocupó de recolectar los votos para consumar aquella tarea. La mujer cuenta apenas con 7 senadores propios. ¿Dio vía libre, a cambio, al aumento de las dietas?. ¿Sabía Milei que eso iba a suceder?. ¿Podría incluir la componenda alguna de las leyes que el Gobierno requiere con urgencia y llegarían de Diputados?. Enigmas que sólo podrán dilucidarse las pró-

ximas semanas.

Estaría claro que si existió tal compaginación algunos hilos quedaron sueltos.

Los tuiteros de Santiago Caputo ametrallaron a Villarruel no bien se divulgó el
aumento de las dietas. La vicepresidenta
salió a explicar que técnicamente no estaba en condiciones de impedirlo. Tuvo
razón. Aunque haya permitido una votación relámpago en la cual no se pudo saber si existieron los 48 votos necesarios
para aprobar el proyecto de aumento que
propuso el peronista Juan Carlos Romero. Lo firmaron todos los jefes de bloque.
Incluso La Libertad Avanza.

Milei pretendió demostrar que solo "la casta" se había comportado sin decencia. Debió rectificarse. El PRO no votó. Los radicales lo hicieron divididos. Todos formaron parte de un pacto que alumbró una votación casi clandestina. ¿Por qué razón ningún libertario o algún macrista pidieron la palabra para dejar establecida su disconformidad?. Sarasa, habría dicho el ex ministro Martín Guzmán.

La historia posee otro costado traumático para el oficialismo. La difícil convivencia entre Milei y Villarruel, **amortiguada por el acuerdo de convivencia al que arribaron.** No sucede lo mismo con Karina, la hermana del Presidente y secretaria general, con Martín Menem, el titular de Diputados o el joven Caputo, capo de la comunicación oficial. Allí existe una divisoria de aguas.

La diáspora tiende a expandirse. Karina había desplazado a Ramiro Marra, viejo amigo de su hermano, de la conducción del bloque en la Legislatura porteña. Colocó en su lugar a una pupila suya, Pilar Ramírez. A raíz del escándalo en la Comisión de Juicio Político en Diputados, que por influencia de Karina y Menem terminó con la ruptura del bloque libertario, los legisladores porteños repusieron a Marra en su cargo y desplazaron a Ramírez.

Se advierten en el oficialismo signos inequívocos de desarmonía. Incapacidad para que cada negociación no se convierta en un pobre espectáculo político. En comidilla de "la casta". La diputada Marcela Pagano debió ser internada por una descompensación luego de resistir, directa o indirectamente, una presión de Karina y Menem para que desconozca el acta que la consagró en Diputados titular de la comisión de Juicio Político. La legisladora propuso otras formas de solucionar el conflicto que resultaron desechadas.

Todo sucedió en paralelo a una visita de Karina y Menem a Salta donde estuvieron con el gobernador Gustavo Saénz. Anunciaron la oficialización de La Libertad Avanza en la provincia y su consagración como partido nacional. Las riendas quedarían a cargo del titular de Diputados.

Pagano fue literalmente amenazada. Al estilo de "la casta". O peor. Algún demonio puede haber desertado de las Fuerzas del Cielo que suelen cuidar la estrella de Milei.

© Copyright Clarin 2024

Opinión 35 CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# Sin reformas, Argentina será cara en dólares

### COLUMNISTA INVITADO

Ricardo Arriazu

Economista

reinta mil argentinos arrasaron recientemente los centros de compras de Chile; sólo tres meses antes, chilenos, paraguayos y uruguayos arrasaban los comercios en Argentina ¿Qué explica este cambio?, y ¿hubo diferencias en estos fenómenos?

La respuesta se encuentra en las importantes variaciones de precios relativos en términos de dólares marginales (no en términos del dólar oficial) y en las diferencias en los productos que compran los argentinos (tecnología y vestimenta) y los que compraban los extranjeros (alimentos, medicamentos, cosméticos y combustibles). Estas diferencias ya nos están indicando factores estructurales importantes al evaluar estos fenómenos.

La definición del dólar que se utiliza en las comparaciones es crucial. Los datos publicados por el INDEC muestran que luego de la devaluación, la mayoría de los productos bajaron sus precios en términos del dólar oficial pero casi los duplicaron en términos de los dólares marginales.

Un ejemplo basta para ilustrar este punto; el precio promedio del pan en el Gran Buenos Aires pasó de 1242,72 pesos por kilogramo en noviembre a 2.214,07 en marzo, por lo que en términos de dólares oficiales pasó de 3,52 a 2,6, mientras que al CCL pasó de 1,41 a 2,07.

De aquí surge la primera gran conclusión: Argentina era barata para los que tenían dólares marginales pero no para el conjunto de los argentinos.

Esta situación explica cómo pasamos de ser un país barato a ser un país caro, pero no explica porqué somos estructuralmen-

te caros. La respuesta es la misma que explica porqué los argentinos compramos productos tecnológicos y ropa en el exterior, y porqué los extranjeros no los compran en Argentina. El proteccionismo y la estructura tributaria encarecen nuestros precios. La devaluación no modifica esta situación.

Es usual agrupar a los distintos bienes y servicios que se transan en una economía en cuatro grandes grupos: exportables, importables, servicios públicos, y los que se producen y transan solamente en los mercados locales.

Conceptualmente, los precios de los productos importables deberían ser ligeramente más caros que en el promedio de los países, los de los exportables ligeramente más baratos, los de los servicios públicos estarán relacionados con la disponibilidad de recursos energéticos y los niveles de salarios reales, y los no comerciables variarán en función de la composición de sus insumos y los niveles de salarios reales.

guen este mismo patrón, las distorsiones son extremas, particularmente en el caso de los productos importables. Un producto importable, que vale 100 dólares en el exterior, puede llegar a triplicar este precio en nues-



las sucesivas etapas que encarecen la nacionalización de dicho producto.

Al precio de un producto que se compra en el exterior hay que agregarle el costo de los fletes y seguros, los aranceles, el impuesto país, la tasa estadística, los anticipos de IVA e impuesto a las ganancias, ingresos brutos y los gastos de aduana, SENASA, etc. Hasta aquí, estos gastos incrementan el precio del producto importable entre el 80 y el 130%.

Para calcular el precio final, hay que agregarle los impuestos internos específicos, los costos de transporte internos, el margen de los comerciantes, etc.. Estos son los productos que normalmente se comparan para decir que "Argentina es un país caro"

En el caso de los productos exportables se verifica que los precios internos son inferiores a los vigentes en el exterior, pero mucho menos que lo esperable. Esta menor diferencia se explica por la sucesiva

carga de impues-

la harina de trigo. El precio promedio de exportación en febrero era Dls 382,9 por tonelada, que tomando en cuenta las retenciones y el tipo de cambio mezcla da un precio bruto interno por kg de 321,44 pesos que se compara con un precio final de venta de 741,12 (poco menos de 90 centavos de dólar). La diferencia está explicada por el costo del fraccionamiento, los impuestos y los márgenes comerciales. Ese mismo producto cuesta entre 0,96 y 1,71 dólares en los Estados Unidos, entre 1 y 1,9 dólares en Europa.

A modo de ejemplo tomemos el caso de

Pasando a los servicios públicos, considerando que Argentina ha sido un importador neto energía pero con salarios bajos, nuestros precios deberían ser ligeramente más bajos que en el promedio mundial. La realidad muestra que eran muchísimo más bajos por los subsidios, y aún hoy lo son a pesar de la reciente suba.

En el caso de la electricidad, el precio promedio en el mundo a septiembre de 2023 era de 15,15 centavos de dólar por kWh, en Argentina era 1,8 centavos. Aún con las recientes subas, los precios continúan muy por debajo del promedio mundial. Lo mismo se puede decir de la nafta, del gas, del transporte, etc.

En el caso de los servicios en general, los precios en nuestro país son claramente más bajos en relación al promedio mundial.

En resumen, el principal problema de Argentina no es que sea cara (solo lo es para los productos importables), sino que a la gente no le alcanza su ingreso. Esto solo se soluciona incrementando la producción. Ojalá algún día seamos un país caro pero exitoso.

### DEBATE

# Historia y libertad

n 2017, Timothy Snyder, publicó el breve y atrayente libro Sobre la tiranía, veinte lecciones que aprender del siglo XX; quizás inspirado en La democracia in trenta lezioni de Giovanni Sartori. Ambos textos hermanados por el espíritu de la sencillez profunda, sin limitar el pensamiento a un hecho determinado, más bien llevándolo a un "continente vacío" que cada quien habite con su realidad, o circunstancias.

Las veinte lecciones de Snyder cierran, además, con un magnífico epílogo: La historia y la libertad. Nos advierte de creer que los regímenes autoritarios son cosa del pasado. Lo cierto es que pueden reaparecer mucho más eficaces, haciendo palidecer a un Joseph Goebbels. Ahora se nos somete sin que apenas lo notemos.

La estratagema consiste en despreocuparnos de la historia, pero no la historia como relato de vidas pasadas, o simple conocimiento, sino de la historia como acción y protagonismo. Recuerdo el movimiento español del amigo Carlos Barro de Historia Inmediata: «la historia no puede hacerse al margen de la historia que pasa, de la historia que vivimos». Snyder la que atañe a cada generación.

Pensemos, también, en el Ortega y Gasset de Yo soy yo y mi circunstancia: «El hombre rinde al máximum de su capacidad cuando adquiere plena consciencia de sus circunstancias». Ciertamente, comprenderlas nos permite una cosmovisión que posibilita ser autores de nuestra historia, dando la perspectiva de un futuro moldeado y no producto del azar o la imposición. Asumir este rol transformador, dice Snyder, es comprometerse con la libertad. Hacer nuestra propia historia es hacernos libres.

Su contraparte sería olvidarnos de la historia, desatenderla; pensarla como un proceso indetenible en el cual no hay posibilidad de incidir. Como cosa ajena. Esto es, la política de la inevitabilidad, según Snyder, "un coma intelectual autoinducido". Aceptamos lo que se nos viene encima, como karma histórico que nos toca padecer si pensamos en nuestros hijos; en otras palabras, podríamos verlo como "fin de la historia" porque no hay fuerzas en choque. Esta política de la inevitabilidad es una renuncia a la libertad.

Pero, la inevitabilidad, dice Snyder, viene en dupla con la política de la eternidad que vive entiende como una fuerza transformadora del pasado, sin entenderlo, exagerando su épi- antes que nada. ■

ca para manipular. Y, lo que es peor, ponerlo como una lápida de mármol sobre la generación presente, inoculando la idea de ser incapaz de superar a sus héroes. ¿Quién no se paraliza así? ¿Quién puede imaginar un futuro de libertad? Es la política de cancelación ciudada-

Dice Snyder que si antes no hacíamos nada porque el devenir de la historia parecía imparable, ahora tampoco hacemos nada porque pensamos que esta crisis que nos mata, es un ciclo vicioso, repetitivo, que bien gracias si alguien se ofrece a detenerlo; lo cual nos convierte en una generación sin historia.

Paul Valery cree que la libertad es una palabra que tiene más valor que sentido. Pienso en la serie, Julio César, dirigida por Uli Edel, en uno de sus episodios vemos a Julia, hija de Julio César y Cornelia, rogando a Pompeyo el Grande para que le devuelva a su antiguo maestro, Apolonio, capturado en una rebelión de esclavos. El líder militar y cónsul romano complace a la chica, pero Julia se lleva una gran sorpresa: el viejo y fatigado maestro se niega a ser liberado de esa forma porque, explica, la libertad no es una concesión que pueda decretarse sino una conquista a mano propia

### Norberto Olivar Politólogo y ensayista

# Sociedad

## Maternidad



En Argentina, este tratamiento viene en alza y aseguran que hoy pesa más la falta de pareja que la idea de progreso laboral. Ya hay varias compañías que cubren parte o todo el costo.

# Adriana Santagati

asantagati@clarin.com

Primero fueron las licencias extendidas por maternidad y paternidad. Después se sumaron el gimnasio, la cuota de la universidad, tarjetas de descuentos y sesiones de masaje en la oficina. Las empresas buscan retener talentos y en esa búsqueda ahora sumaron otro beneficio: el congelamiento de óvulos.

Va en línea con una tendencia de la que ya se ha escrito ampliamente: cada vez más mujeres congelan sus óvulos. Las razones son varias. Históricamente, la principal era dedicar tiempo a construir la carrera profesional y, en ese mientras tanto, postergar la maternidad. También hay casos de mujeres que deben pasar por un tratamiento oncológico y optan previamente por preservar su fertilidad. Pero, dicen especialistas en fertilización asistida, la causa que manda ahora es otra. "Hace poco estaba dando una charla en un congreso en Chile. Termino de exponer y una médica que estaba sentada en el



Hazel. Directora de Marketing, congeló hace casi una década.

auditorio me dice 'Doctor, usted está equivocado: las mujeres preservamos la fertilidad porque no hay hombres que quieran tener hijos con nosotras", cuenta Fernando Neuspiller, director de WeFIV.

Ese centro de fertilidad realizó una encuesta: el 78% de las mujeres que congelan lo hacen por falta de una pareja, y sólo el 13% aduce motivos laborales.

cada vez más empresas ayuden a sus empleadas a financiar los tratamientos. "Hace varios años que la compañía viene acompañando a sus empleados a desarrollarse, no solo profesionalmente sino en su vida integral. Dentro de los beneficios tenemos un pilar de familia que incluye la vitrificación de óvulos", explican en Cervecería y Maltería Quilmes, donde les reintegran Este contexto es el que hace que a sus colaboradoras el 70% del cos-

to inicial del congelamiento y les dan 10 días de licencia cuando hacen la fertilización. En dos años, ya usaron el beneficio 15 mujeres.

Globant arrancó en enero de 2022 con el reintegro de los costos de congelamiento de óvulos y esperma y ya lo tomaron 41 personas. "Pensamos en hacer el proceso lo más fácil posible y además es confidencial y sin mínimo ni límite de edad. Sabemos que son caminos con mucha carga emocional", admite María Belén Ibar, People Benefits manager de la compañía.

En Mercado Libre fueron pioneros en esta política hace seis años cubriendo también el 70% del costo. Sólo en 2023, más de 60 empleadas tomaron esta opción, el triple que en 2022. "Hace seis años, marcamos la pauta al ofrecer este beneficio distintivo para mujeres que deseen o necesiten extender su ciclo fértil. La adopción de esta práctica viene creciendo en toda la región y Argentina es el país con mayor cantidad de beneficiarias", detalla Natalia Mileo, directora senior de People & Culture.

guna forma u otra dan apoyo. Existen modelos de acompañamiento con un importe económico que le permite a la paciente elegir dónde y cómo realizar el tratamiento. Otras directamente se acercan a nosotros buscando otorgar estos beneficios para sus empleados", señala Liliana Blanco, directora de Procrearte y Maternity Bank.

En WeFIV coinciden en el incremento del interés empresarial y cuentan que están justo armando un convenio con un importante banco para ofrecer este beneficio. Y que ellos mismos les dan la posibilidad a sus empleadas de cubrirles el congelamiento de óvulos.

Hazel es una de ellas. Directora de Marketing, en su caso las razones de la decisión no calzan con las de la mayoría de las mujeres, sino con la que debería ser, según los especialistas, el motivo por el que una mujer decida congelar: hacerlo en el momento exacto para garantizar la mejor calidad de sus óvulos en caso de decidir luego hacer una fertilización in vitro.

Hoy tiene 40 años y congeló hace "Hay varias empresas que de al- casi una década. "Trabajo en la clíSociedad 37

# Ciudad de Buenos Aires

# Boulevard Caseros: la zona que dejó de ser "oscura y complicada"

En Parque Lezama, el polo de restaurantes y bares sigue en expansión. La cercanía de la Bombonera hace que el lugar colapse cuando juega Boca.

# nica desde 2013, y en el *on boarding* cuando ingresé aprendí mucho de los tratamientos y de las causas de la infertilidad. Y una de las comunes es que a partir de los 35 años la cantidad de ovocitos decrece notablemente. Yo estaba en pareja, pero no quería ser madre", recuerda.

En diciembre de ese año, su pareja recibió un diagnóstico de cáncer. El foco pasó a estar puesto en el tratamiento de Maximiliano, a quien Hazel instó a congelar muestras de semen. Esa decisión que ella venía madurando se aceleró y congeló 18 ovocitos.

Él se recuperó, pero tuvo un segundo diagnóstico a fines de 2018 y falleció un año después. Las muestras de su marido se descartaron tras el fallecimiento. Pero ella sabe que si en algún momento quiere ser madre, tiene sus ovocitos. "Agradezco haber tomado esa decisión. Tomás rienda de tu fertilidad y realmente te da poder decisión sobre tu propia maternidad. Si quiero ser madre soltera en cinco o seis años, podré recurrir a un banco y hacer un tratamiento. La ciencia te da mucha opciones. Lo importante es tomar la decisión a tiempo", alienta a otras mujeres.

El punto del tiempo lo retoma otro experto, Sergio Pasqualini, que

# "Lo ideal es que se haga antes de los 32 años", afirma un experto.

con su centro Halitus tiene el récord Guinness de una fertilización exitosa con un óvulo congelado por 14 años. "La evolución de las técnicas de vitrificación hizo que la sobrevida de los óvulos al descongelarse sea muy buena. Si congelás un buen óvulo y como corresponde, las posibilidades son como si no lo hubieras congelado", analiza sobre los avances de la ciencia. Pero lo que la ciencia aún no pudo cambiar es la fertilidad de la mujer.

"Hay mujeres que van a preservar sus óvulos y no calificarían como donantes. La edad es la limitante más importante: **sería ideal que el congelamiento se haga antes de los 32 años**", explica.

"Vemos en las consultas mujeres de 40 que nos dicen que nunca quisieron tener hijos, pero conocieron una pareja y eso cambió. Si querés dilatar la maternidad, congelá óvulos. Y si no querer tener hijos, también congelá. Es como un seguro de vida: es mejor tenerlo, pero no usarlo", compara Pasqualini.

¿Cuánto cuesta un tratamiento? Los precios varían, pero se paga un monto por la extracción y luego un mantenimiento. Los costos rondan entre 1.500 y 2.000 dólares al realizar el procedimiento y entre 200 y 370 dólares anuales de mantenimiento, además la medicación. Una fertilización in vitro sale 3.000 dólares, más los medicamentos.

# Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

"Estos locales le dieron vida al barrio, está mucho mejor. Es una zona muy tranquila. El único problema ocurre cuando juega Boca, porque al estar cerca de la cancha las calles del barrio se complican por tránsito, trapitos, y puede haber algún que otro arrebato, sobre todo a los turistas", explica Miguel, un vecino que vive en el límite entre San Telmo y Barracas, a pocos metros del histórico Parque Lezama, precisamente en la cuadra en donde funciona el Boulevard Caseros hace unos años.

Este polo gastronómico -que se extiende desde Perú hasta Defensa, y que tiene unos 15 locales sobre la avenida Caseros- nunca dejó de crecer, ni siquiera en pandemia. Para Miguel, y para otros vecinos, con la llegada del boulevard también aparecieron las luces en un barrio que muchos definen como "oscuro y complicado", sobre todo, cuando hay partido.

Hace más de una década, un puñado de emprendedores gastronómicos descubrió que había potencial y se instaló en los locales, que **en otros tiempos supieron ser, por ejemplo, talleres navales**. Desde allí, se fue construyendo una interesante propuesta gourmet, que en pandemia ganó además la calle los fines de semana, ampliando la oferta.

Esa medida que se implementó en 2020 para muchos espacios gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires todavía se conserva en este boulevard: todos los locales tienen mesas afuera y llegan a ocupar un carril de ambas manos sobre la avenida Caseros. Conviven con colectivos que tienen paradas obligadas en este tramo.

"Estamos contentos la mayoría con la presencia de los locales. Vemos que hay un cambio positivo, que atrae hasta a turistas. Y las noches son más seguras, pero precisamente por las luces, porque además con estos bares hay necesariamente más seguridad los fines de semana. Yo lo veo cuando bajo de mi edificio, que está en Defensa y Caseros. Lo único que puede significar un problema son los días en que se moviliza mucho la



Boom. Hay unos 15 locales gastronómicos. FOTOS: E. FERNÁNDEZ



Luces. Los vecinos dicen que los negocios trajeron más seguridad.

do se resume en tránsito pesado, trapitos, y alcohol por todos lados", describe Miguel.

nes de semana. Yo lo veo cuando bajo de mi edificio, que está en Defensa y Caseros. Lo único que puede significar un problema son los días en que se moviliza mucho la gente hacia la Bombonera. Ahí to-

estacionar se vuelve una odisea: las cuadras que rodean la zona colapsan rápidamente de autos que, en su mayoría de casos, tendrán que pagarle por las horas de estadía a algún cuidacoche.

"A mí me pasó que un día que jugaba Boca tenía a mi sobrina abajo con el auto y no encontraba estalo vuelve a encontrar realizar esa misma actividad, se lo ter na demorando", concluyen.■

cionamiento. Bolívar y Caseros. Esperamos un rato a que se habilitara algún espacio. En la calle el trapito te cobra 4.000 o 5.000 pesos. Esos días, especialmente, lo que pasa es que hay mucho más alcohol circulando y es más frecuente que se de algún robo, porque están todos comiendo al aire libre", agrega otro vecino.

Desde el Gobierno de la Ciudad explican que "siempre estos casos de eventos masivos se apoyan con agentes de tránsito que están en la zona y que están dispuestos, incluso, a hacer más fluidos los tiempos de los semáforos; entonces se paran en las esquinas como para darle prioridad a las arterias que más lo necesiten".

"En esas oportunidades, va a haber más gente en las calles reorganizando el tránsito, pero eso es algo que se da de manera espontánea, y depende por donde ingrese la gente es por donde se van a tratar de generar los desvíos. Pero son los agentes los que tienen la mirada integral de cómo llevar adelante estos eventos", añaden.

En cuanto al estacionamiento, explican que, haya o no un evento como lo es un partido, "la infracción por dejar el auto en lugares indebidos está vigente e incluso hay acarreo cuando la situación lo amerita (por ejemplo, cuando se obstruye una rampa o espacio reservado para personas con discapacidad)". Dicen que, por día, se reciben 500 denuncias por mal estacionamiento.

Respecto de los operativos de seguridad en torno a la presencia de cuidacoches en esta zona, desde la Ciudad señalan: "Siempre que haya un evento masivo, se trabaja este tema. En estos casos, como es un partido, la Policía trabaja los problemas de venta ilegal pero también de los trapitos. Lo hace en conjunto con Tránsito y la Agencia Gubernamental de Control (AGC)", a ellos se suma la División Contravenciones y Faltas.

"Cuando hay un partido, hay mucha más seguridad que en un día normal. Todo el control tiene un radio. Se lleva al trapito a una oficina judicial y se le toman los datos para intentar desalentarlo a que haga eso. Muchas veces, si se lo vuelve a encontrar realizando esa misma actividad, se lo termina demorando", concluyen.

38 Sociedad CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024



Trabajos de recuperación. Los materiales deteriorados estaban en un sótano del organismo.

# El Archivo General de la Nación se inundó y se dañaron fotos históricas

Son parte de la colección del Estudio Witcomb y de YPF. También se afectaron negativos de "Caras y Caretas".

Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

"Se mojó una parte de la memoria fotográfica del país", alertaron los aficionados de la fotografía cuando se enteraron de lo que ocurrió en el Archivo General de la Nación (AGN). El emblemático edificio fue una víctima más de los robos de medidores de agua en la Ciudad, lo que provocó una filtración de agua en el subsuelo y por ende, que se dañe una importante cantidad de material fotográfico de época.

Desde el AGN explicaron a Clarín que el incidente ocurrió durante el fin de semana del 13 y 14 de abril. "La documentación afectada

es principalmente fotográfica y se calcula que son cerca de 1.500 cajas las que sufrieron algún tipo de contacto con el agua, lo que no quiere decir que estaban todos debajo del agua", detallaron.

"Todos los del campo de la historia de la fotografía estamos muy preocupados por lo que ocurrió, porque el archivo tiene más de un millón de fotografías y es el mayor repositorio fotográfico histórico que tiene el país, no hay nada superior", lamenta Abel Alexander, que además de ser investigador, coleccionista y conservador de fondos fotográficos es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía.

El especialista alertó que a la institución que tiene como titular a Emilio Perina ingresaron entre 30 y 40 centímetros de agua. "Hace muchísimos años que critico la medida de dejar el archivo negativo y fotográfico no clasificado en el subsuelo. En su momento nos dijeron que no lo subían por una cuestión de peso. Era esperable que esto suceda, porque ya había sucedido 30 años atrás y en el 2009. Fue una tragedia anunciada", manifiesta Alexander.

Según el foto historiador, hace décadas se guardan en aquel subsuelo los archivos negativos de vidrio, negativos flexibles y positivos originales. Estos materiales están distribuidos en varios fondos documentales que datan de fines del siglo XIX y mitad del siglo XX. La mayoría había sido limpiado y acondicionado anteriormente por la Fundación Antorchas (que dejó de funcionar), una entidad que prestaba auxilio a entidades con materiales de preservación.

Los negativos de vidrio afectados (de gelatina de bromuro de plata) eran, algunos, del "Diario Crítica" y de "Caras y Caretas". "Esta última documentó toda la época desde 1898 a 1939. En el archivo de esa revista estaba el material de los distintos corresponsales fotográficos que enviaban lo que pasaba en cada pueblo del país", explicó Alexander.

Además, fueron dañadas fotografías del estudio Witcomb, un lugar muy importante que estaba ubicado en Florida 364 y era muy concurrido por las familias aristócratas a fines del siglo XIX y principios del XX. La empresa siguió funcionando hasta 1970, año en que la colección fotográfica de la casa -calculada en más de medio millón de negativos-pasó a formar parte del Archivo General de la Nación.

"La casa fotográfica de Alejandro Witcomb era un lugar muy convocante en esa época. El archivo se lo compró al famoso y reconocido fotógrafo portugués Christiano Junior", explica.

También se constató el daño de fotos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y de Agua y Energía Eléctrica (AYE). "Es un hecho doloroso porque fue sobre la memoria fotográfica del país. La mejor documentación sobre el pasado es la fotografía, por su fidelidad, toda la historia está ahí. A fines de la pandemia, el archivo se mudó a su nueva sede, las distintas salas se fueron mudando, pero no previeron sacar el material del sótano para prevenir lo que pasó", lamenta.

Desde el lunes, el personal del AGN alertó a las autoridades nacionales sobre la filtración y se procedió al bombeo de agua y el salvataje de la documentación afectada. Luego de sacar toda el agua, comenzaron a subir las cajas dañadas a los pisos superiores para proceder a la recuperación.

"El organismo y el Ministerio del Interior movilizaron insumos y personal de múltiples áreas para la realización de las tareas, que continúan desarrollándose. También colaboran conservadores y restauradores del Museo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional y otras instituciones. Por último, si bien se ha destinado a las tareas a personas de las distintas áreas, los servicios dirigidos a la ciudadanía y la comunicación con el público continúan operativos con personal designado", sintetizaron desde el Archivo General de la Nación.

Desde el Ministerio del Interior no especificaron cuáles son los materiales que no se pudieron recuperar.

# Incautan un valioso libro con litografías del siglo XIX

Un valioso bien cultural fue incautado por la Aduana en Ezeiza: un libro con litografías del siglo XIX, con la firma original de Nikola Tesla, el genio de la electricidad.

Llegó en un envío postal proveniente de los Estados Unidos y su valor declarado era de 100 dólares. Sin embargo, una investigación permitió saber que en realidad había sido subastado en febrero por la famosa casa Christie's en más de US\$ 5.000.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP nes del siglo XIX.

apostados en Ezeiza detuvieron la importación irregular del libro, que llegó al país en un envío postal proveniente de los Estados Unidos.

La declaración asociada al paquete indicaba que contenía un libro valuado en 100 dólares, pero fue separado por la Aduana, cuyo análisis de riesgo determinó que podía ser objeto de irregularidades.

La verificación física de la mercadería descubrió que se trataba de un valioso bien cultural: un libro con 68 litografías originales de fi-

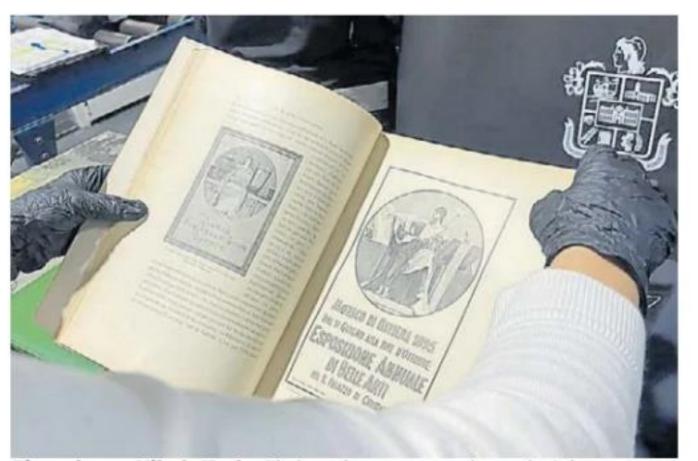

Firmado por Nikola Tesla. El ejemplar secuestrado por la Aduana.

En ese marco, el envío constituiría una infracción aduanera, ya que había sido declarado con la posición arancelaria (PA) corresponrealidad calificaba como "Litografía de más de 100 años".

Asimismo, el ejemplar había sido firmado por el famoso inventor, diente a "Libros (otros)", cuando en ingeniero eléctrico y mecánico Ni- nero. ■

### kola Tesla en 1897 y traía un certificado que daba cuenta de la autenticidad de la rúbrica.

Una posterior investigación luego constató que el ejemplar había sido subastado por la galería Christie's, en febrero de 2023, por un valor de US\$ 5.670.

La mercadería en cuestión quedó excluida del régimen de courier, ya que, en los términos del Decreto Reglamentario 217/2018 del Poder Ejecutivo, requiere la intervención de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales.

Además, el valor real del ejemplar también excedía los valores permitidos por el régimen de courier, limitado a US\$ 1000 por vuelo.

De esta manera, la Aduana determinó el secuestro de la mercadería y labró infracciones en el marco del artículo 954 del Código Adua-

# Sin plata pero con mucho entusiasmo, esta semana arranca la Feria del Libro

El jueves comienza la muestra cultural más convocante del país, que se extenderá durante tres semanas.

### **Débora Campos**

dcampos@clarin.com

No hay plata, la letanía presidencial se repite entre los organizadores de la la 48º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzará esta semana cuando la escritora Liliana Heker lea el discurso inaugural. El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, ya lo dijo hace diez días: "Desafortunadamente, esta edición se va a dar en un contexto complejo", ante periodistas. Y sin embargo, el entusiasmo permanece intacto. Incluso el del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, que decidió participar de la apertura, pese a las altas posibilidades de que sea abucheado, tal como le sucedió Pablo Avelluto en dos ocasiones, cuando era el ministro del área en 2018 y 2019.

"A la inauguración asisten unas mil personas y no podemos taparles la boca", expresó Vaccaro aunque aclaró que estarían garantizadas las medidas de seguridad y que el Secretario de Cultura había sido informado de la situación, que no es otra cosa que el rechazo masivo del sector a las políticas de desmantelamiento de programas y partidas destinadas a las artes, las letras y la cultura en general.

En ese sentido, además, la Feria será escenario de un acto de desagravio para los periodistas Cristina Mucci, cuyo programa *Los siete locos* fue cancelado por la Televisión Pública tras 37 años de trayectoria, y Osvaldo Quiroga, conductor de *Otra trama*, también fue descontinuado. "Han sido grandes comunicadores y sus programas fueron desactivados", anunció el presidente de la Fundación El Libro.

En este panorama de crisis, Vaccaro reconoció la participación de los sponsors principales de la muestra: el Banco Nación, la empresa Celulosa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-"cuyo apoyo es significativo y alentador", dijo-y el Grupo Clarín, que como cada año tendrá un espacio propio y una agenda de actividades.

La Feria es desde hace años el evento cultural más convocante del país. En el predio La Rural, este año la muestra ofrece una superficie de más de 45.000 metros cuadrados para recorrer, lo que la transforma en la más concurrida en el mundo de habla hispana. Durante sus casi tres semanas de duración la visitan más de un millón de lectores y más de doce mil profesionales del libro, además de organismos públicos provinciales, espacios de las colectividades y medios de comunicación.

La muestra se podrá visitar todos los días de la semana a partir del jueves 25 de abril: de lunes a viernes, estará abierta de 14 a 22 mientras que los sábados, domingos y el miércoles 1º de mayo, funcionará de 13 a 22. Una jornada especial será la del sábado 27 de abril: como se celebra la Noche de la Feria, el horario será de 13 a 24.

El valor de las entradas, según los organizadores, aumentaron tanto como la inflación anual, aunque en realidad, el incremento fue mayor. Visitarla de lunes a jueves (excepto el miércoles 1 de mayo) costará 3.500 pesos por persona frente a los 800 pesos del año anterior. Es decir, el ticket "más barato" sufrirá un aumento del 337,5% respecto al valor de 2023.

Otro tanto sucederá los **fines de semana**: cada visitante que desee ingresar un viernes, sábado, domingo o feriado tendrá que pagar **5.000 pesos por día** frente a los 1.200 pesos que valía hace un año

atrás. En este caso, el aumento será de 316.6%.

Por su parte, los libros también aumentaron. Si en abril y mayo de 2023, comprar una novedad demandaba entre 6.000 y 8.000 pesos, la billetera de 2024 requiere de muchos más pesos. Solo a modo de ejemplo, ahora en librerías novedades como Bodas de odio, de Florencia Bonelli, cuesta \$24 mil; Cora, de Jorge Fernández Díaz, \$20 mil; y La última actriz, de Tamara Tenenbaum, \$18 mil. Es de esperar que haya promociones tanto de las editoriales como de los bancos.

Cada entrada estará acompaña-

# Viernes, sábados y domingos, la entrada costará \$ 5.000.

da por vales de descuento que podrán usarse para comprar libros en los stands de la Feria por el mismo monto pagado al ingresar. Las entradas de 3.500 pesos tendrán 3 vales de 1.000 y uno de 500 pesos. Las de 5.000 pesos tendrán 5 vales de 1.000. Cada vale de 500 o 1.000 pesos sirve para cubrir hasta el 10% del pago en compras de 10.000 pesos o más. Son vales acumulativos: para la compra de un libro de 20.000 pesos se podrá descontar 2.000 pesos en dos vales de 1.000.



Sociedad CLARIN – DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024



Baron. Tiene 45 años de carrera. Parte de su historia se popularizó en "Spotligth", el filme sobre abusos en la Iglesia Católica que ganó un Oscar. JUSTIN GELLERSON/ THE NEW YORK TIMES

# Marina Dragonetti

mdragonetti@clarin.com

Martin Baron es una voz de referencia para pensar la profunda metamorfosis del periodismo de las últimas décadas. El ex director de The Washington Post (entre 2012 y 2021) dejó su marca en algunas de las principales redacciones de Estados Unidos, como The New York Times, el Boston Globey el Miami Herald. En sus 45 años de carrera fue un férreo defensor de los estándares periodísticos, pero advierte que "nuestro campo está en un proceso de reinvención drástica".

¿Cuáles son los desafíos en el periodismo? ¿Cómo adaptarse a los cambios que supone la aparición de la Inteligencia Artificial (IA)? ¿Cómo se consume hoy la información? Baron abordó las principales transformaciones en los medios en una charla para los periodistas de Clarín parte de un ciclo de capacitación.

En 2013 vivió en primera persona la crisis de los medios tradicionales. Cuando llevaba 7 meses en su cargo, The Washington Post fue adquirido por el magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos. Se enfrentó entonces a dos problemas: renovar un periódico en crisis y comandar una redacción en medio de la embestida de Donald Trumppor entonces, candidato a la presi-

dencia de los Estados Unidos-contra la prensa. "Internet reclamó su propia forma de contar historias, al igual que la radio y la televisión tuvieron las suyas", dice ahora en perspectiva. Bajo su dirección, el Post dio un giro de 180° y un viraje definitivo hacia el entorno digital: amplió sus coberturas, duplicó los periodistas en su redacción, incrementó sus ventas y sus suscripciones y logró posicionarse nuevamente como un medio de prestigio a escala global. El lema del equipo era: las noticias de mañana ofrecidas hoy.

"Ahora tenemos acceso a herramientas más potentes y debemos utilizarlas. Si no cambiamos nuestra profesión junto con la tecnología, para adaptarnos a las nuevas fronteras en el consumo de información, habrá otros medios que lo harán, aprovechando las oportunidades comerciales que les hemos regalado", reflexiona.

Luego de ocho años de liderazgo, se retiró de la redacción de Washington en 2021. Unos días antes, había ganado su premio Pulitzer número 11 por la investigación sobre el asalto al Capitolio perpetrado por una turba de seguidores del ex presidente Trump. "El instinto periodístico no es una reliquia de otra época, sigue siendo clave para realizar el trabajo pionero y potente", subraya.

Power: Trump, Bezos and The Washington Post, que se publicará en mayo en España y América Latina, es una crónica personal sobre la última batalla de los medios de comunicación y los esfuerzos del expresidente Trump por desacreditar el rol de la prensa. El libro aporta claves sobre los principales desafíos del periodismo en un escenario de creciente polariza-



# No podemos caer en el derrotismo. Nuestra profesión es esencial para la democracia"

ción y hegemonía de las plataformas y las redes sociales.

"Lo que yo pensaba durante su gobierno es que debíamos centrarnos en nuestro trabajo, que no estábamos en una guerra con él. Teníamos que comportarnos como profesionales, no como miembros de un ejército. Debíamos mantener nuestras normas y estándares, teníamos que seguir buscando la verdad, haciendo nuestro trabajo. Creo que no hay otro remedio, es la misión del periodismo".

al poder. Publicó los abusos sexuales de integrantes de la Iglesia católica en Boston, que inspiró la película ganadora del Oscar, Spotlight; la vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional, y la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, entre otros casos de alto impacto.

Desde su perspectiva, los cambios en el consumo de noticias imponen condicionantes adicionales para el periodismo. "La rapidez es inevitable, pero supone un gran riesgo porque nos falta el tiempo que antes teníamos para comprobar los hechos", señala.

En tiempos de proliferación de las fake news el vínculo con las audiencias también supone nuevos desafíos: "La gente no considera que les corresponde a ellos buscar la información, ni siquiera lo considera necesario. Esperan que las noticias relevantes les lleguen. La gente espera que conozcamos sus intereses".

### -¿Cómo lidiar con la IA en el periodismo?

-Podría ser una herramienta muy poderosa para nosotros pero tendríamos que investigar cómo utilizarla. Deberíamos aprovechar esa tecnología, no podemos evitarla. Todos los reporteros y editores tienen más responsabilidades que antes y la IA nos podría ayudar, mejorando la productividad y haciendo Su último libro *Collision of* Baron nunca dejó de investigar más fácil nuestro trabajo. Pero tam- cial para la democracia". ■

bién hay un gran riesgo con la IA generativa porque, obviamente, habrá más imágenes, videos y audios falsos y las personas los van a transmitir rápidamente. Tenemos que crear un equipo para verificarlos, y creo que los medios deberían ir más allá de la competencia para colaborar en las investigaciones porque habrá demasiados videos y audios falsos. Tenemos que organizar colaboraciones con especialistas en la IA también. Ahora hay algunas empresas que han empezado a desarrollar herramientas para detectar y refutar los videos y audios falsos; sin embargo, esas herramientas no son perfectas y necesitamos una infraestructura dentro del campo periodístico en la cual los medios colaboren para detectarlos y refutarlos.

Entre los retos que avizora, Baron advierte que los medios de comunicación deberán adaptarse a una vertiginosa transformación. "Tenemos que afrontar el hecho de que nuestras estrategias y tácticas deberán cambiar con más frecuencia, quizás cada seis años o menos, debido a los cambios constantes en la tecnología. Los periodistas tendrán que sentirse cómodos con la incomodidad. Frente a los retos que enfrentamos, no podemos permitirnos no ser optimistas. No debemos caer en el derrotismo, nuestra profesión es demasiado esenSociedad 4

### SOBREMESA SIN CULPAS

# Moda peligrosa: por qué no funciona el ayuno

CONSULTORIO



Mónica Katz Nutricionista



sistimos a una nueva moda dietética: la del ayuno intermitente. Seguro tenés un amigo, un familiar, un compañero del trabajo o del gimnasio (o varios), que están haciendo ayuno y parecen haber encontrado la panacea, al Santo Grial de las dietas para perder peso. Pero, ¿es así? ¿es realmente tan bueno como lo venden? Hoy quiero hablarles de las verdades y mentiras del ayuno.

El ayuno intermitente está de moda también entre famosos y personalidades públicas. Te habrás enterado que le adjudican a Luis Miguel haber bajado de peso gracias a ese régimen, e incluso el primer ministro británico Rishi Sunak lo practica. Se lo ve muy atlético al premier, hay que reconocerlo. Claro que además hace actividad física en forma regular, pero en su caso, el ayuno forma parte de la adherencia a las normas del hinduismo, religión que practica, y la fe no se cuestiona.

El ayuno empezó a investigarse entre deportistas de élite, del fútbol europeo y del básquet norteamericano, dos mercados que mueven grandes sumas de dinero. Entre estos deportistas hay un número bastante considerable de musulmanes practicantes. Durante el mes sagrado del Ramadán, ellos realizan un ayuno religioso que implica abstenerse de comer desde el amanecer hasta la caída del sol. Pero aclaremos que esto sucede solo durante el mes del Ramadán.

A comienzos del siglo XXI comenzó a haber un interés por investigar los efectos del ayuno sobre la performance deportiva de estos jugadores de elite. Así empezaron a publicarse muchos trabajos de Investigación sobre el ayuno y la performance deportiva en revistas científicas muy prestigiosas y muy valoradas entre colegas, médicos nutricionistas y expertos en deporte.

Concretamente lo que se observó es que al ayunar, había pérdida de peso. Pero me pregunto: ¿quién dudaría de que si alguien come en días alternos o solo lo hace durante 6 horas al día, no adelgazaría?

El punto es que estos hallazgos dieron lugar a que se expanda el ayuno como dieta de moda a otros ámbitos que **no tienen nada que ver con el deporte ni con la religión.** 



66

Pocos hablan de sus efectos adversos: fatiga, malhumor, insomnio, dolor de cabeza, hipoglucemia, disminución de masa corporporal, etc."

Cuando me preguntan para qué sirve el ayuno suelo responder siempre lo mismo: el ayuno solo le sirve a poca gente para adelgazar, gente obsesiva y con una excelente relación tanto con la comida como con su cuerpo. Pero lo importante del ayuno es que resulta útil para desterrar la idea errónea de que sin colaciones, no es posible perder peso. Este ha sido un consejo típico de muchos profesionales, pero es solo un mito sin sustento científico.

Lamentablemente, como consecuencia de la moda del ayuno, hay personas que soportan 8, 12, 16 horas y hasta días enteros sin comer. El problema es que pocos estudios publicados incluyen sus efectos adversos: fatiga, malhumor, insomnio, dolor de cabeza, hipoglucemia, disminución de masa muscular y trastornos alimentarios.

Para colmo, recientemente, en un trabajo que incluyó mas de 20.000 adultos, se observó que un ayuno intermitente de 8 horas se asocia a un riesgo 91% más alto de muerte de causa cardiovascular.

También habrán escuchado o leído que el ayuno disminuye la inflamación y ayuda a prevenir el cáncer. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no poseen ni la rigurosidad metodológica como para demostrar estos efectos, ni el seguimiento a largo plazo necesario para poder evidenciar estos beneficios. Se trata de investigaciones hechas en animales, cuyos resultados fueron extrapolados a los humanos.

Por lo tanto, dado que en esta columna diferenciamos mitos de ciencia, se requieren muchas más investigaciones de calidad para convertir esta dieta de moda en una prescripción basada en la evidencia.

Entonces, me pregunto y les pregunto: si

de de salud se trata, ¿en qué debemos basar nuestras decisiones? Como ya les dije antes, las normas religiosas no se cuestionan. Pero para las decisiones que posean impacto sobre la salud, lo más aconsejable es tomarlas teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible hasta el momento.

Como médica especialista en nutrición debo decir que el ayuno no es bueno para la mayoría y, sobre todo, no es bueno para quienes tienen una relación compleja con la alimentación, ya sea porque padecen hambre emocional o tienen o han tenido



Según un estudio, un ayuno intermitente de ocho horas se asocia a un riesgo 91% más alto de muerte de causa cardiovascular".

un trastorno del comportamiento alimentario.

Tampoco se aconseja en embarazadas o mujeres en período de lactancia, menores de 12 años, personas con un índice de masa corporal (IMC) menor de 18,5, trabajadores por turnos, mayores de 65 años, personas con enfermedades que disminuyen su sistema inmunológico o en quienes tienen que tomar medicamentos con alimentos en horarios reglamentados.

El ayuno solo es bueno para quienes pueden tolerarlo sin presentar efectos adversos, y por lo general son muy pocos.

De todas maneras, siempre acordate que lo mejor es consultar con tu médico o tu nutricionista. Ellos sabrán asesorarte sobre cuál es el mejor plan alimentario balanceado y placentero que te permita lograr un cuerpo sano y cómodo.

Mónica Katz es médica especialista en Nutrición, fundadora del Equipo de Trastornos alimentarios del Hospital Durand y directora de la diplomatura de Obesidad de la Universidad de Favaloro. Su último libro: "Somos lo que comemos".

# Nuevas ofertas, todos los días



42 Sociedad CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# El fenómeno Taylor Swift no para: nuevo disco, otro récord

"The Tortured Poets Department" tuvo 300 millones de reproducciones en Spotify en un solo día. Las claves.

En fenómeno Taylor Swift no tiene límites. El viernes, sólo en un día, su flamante álbum The Tortured Poets Department marcó un récord histórico en Spotify: alcanzó más de 300 millones de reproducciones. Lo informó la propia plataforma, que afirmó: "¡Se hizo historia!"

Taylor Swift lo hizo de nuevo. Ya había obtenido el título de mayor cantidad de streams en un día con sus discos Midnights y 1989 (Taylor's Version).

Después de dos horas de que saliera a la luz su undécimo álbum de estudio, Swift sorprendió a sus fanáticos en la madrugada del viernes con una especie de segundo álbum sorpresa: The Tortured Poets Department, The Anthology.

"Ahora la historia ya no es mía... es toda suya", manifestó la cantante en su cuenta de X para anunciar el lanzamiento de la "hermana" de TTPD. Con 15 pistas adicionales, incluyendo las versiones de lujo de The Manuscript, The Bolter, The Albatrossy The Black Dog, la creadora de Midnights entró en una nueva etapa más íntima y madura que la de sus anteriores obras.

Un factor sorpresa fue descubrir que TTPD no se trata exclusivamente de la ruptura entre el británico Joe Alwyn y Swift, como parecía en un principio.

En este disco, Taylor cuenta su intenso romance con Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, sus problemas con la fama, su pelea con Kim Kardashian en el 2016 y le dedica algunos versos a su actual pareja, Travis Kelce.

Bueno, ayer hubo más noticias. Con la ayuda de Ethan Hawke y Josh Charles, estrellas adolescentes de la película La sociedad de los poetas muertos (1989), Taylor acompañó el lanzamiento de su nuevo álbum con un video íntegramente en blanco y negro del sencillo Fortnight, en el que hace dueto con el rapero Post Malone.

En el video, Taylor, vestida de blanco, despierta encadenada a la cama de un hospital psiquiátrico donde recibe una pastilla que dice 'olvídalo'.

Taylor se desmaquilla frente al espejo, los tatuajes de su amado aparecen en su cara y la escena se traslada a una oficina, donde am-

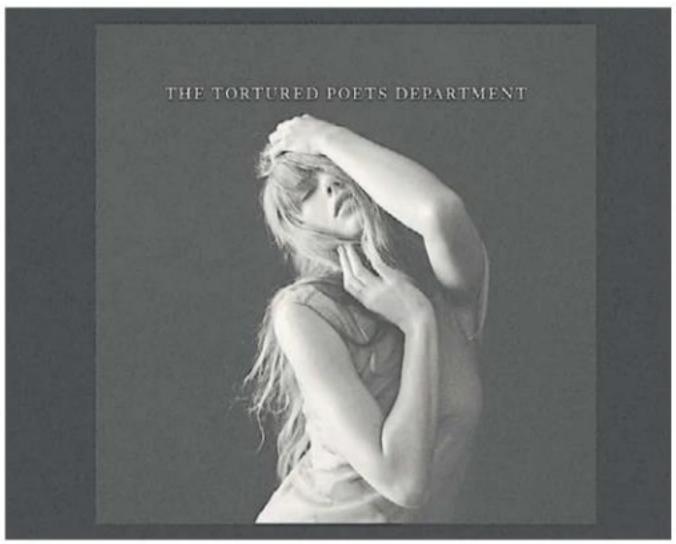

Tapa. El álbum de Taylor, que al que le sumó 15 temas sorpresa.

una máquina de escribir, una referencia al ex Healy, a quien, como los fans saben bien, le encanta escribir canciones así.

La iconografía cambia: Taylor viste de luto, las mangas anchas y los volantes en el cuello evocan a Emily Dickinson, como ella, una poeta torturada. Y vuelta al asilo.

En torno al disco, no faltaron polémicas. En I Hate It Here, la cantante, descontenta de vivir el presente, proclama que preferiría encontrarse "en la década de 1830, pe-

# Tras la salida del disco, lanzó de madrugada 15 temas sorpresa.

ro sin los racistas".

Una sorpresa -y un pecado para una superestrella de la música blanca- que no fue bien recibida por muchos fans, algunos de los cuales señalaron que en esa década la intolerancia racial iba mucho más allá del racismo: la esclavitud no sólo era legal sino también aceptada por sociedad, mientras que ese año el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Expulsión de nativos que provocó la deportación masiva de nativos americanos a Olkahoma.

El año 1830, sin embargo, es también el del nacimiento de Emily Dickinson, heroína de la nueva poetisa torturada que, según el sibos escriben versos de amor en tio Ancestry.com, comparte lejanos lazos de sangre con la autora de May I Be Your Summer.

La iconografía de Taylor no deja dudas sobre las afinidades. Y no sólo la ropa del nuevo video. También lo muestran joyas, como la gargantilla decorada con un reloj vintage detenido a medianoche, un accesorio usado en los Grammy de 2024 o el collar con un pequeño colgante en forma de T que aparece, para sujetar el reloj de bolsillo a la chaqueta, en los retratos de una pareja poderosa de la poesía victoriana, Elizabeth Barrett Browning y Robert Browning. Lo lleva mientras cocina para su novio Travis en el video lanzado para acompañar a Fortnight, en el que además desafía a los fans a contar en imágenes lo que hicieron a lo largo de dos semanas.

Los fanáticos estaban terminando de escuchar la primera parte del álbum cuando Swift apareció a las 2 de la madrugada para anunciar que "había escrito mucha poesía torturada en los últimos dos años", y pasaron de obtener 16 canciones a 31. Si bien las dos versiones son de un mismo disco, la experiencia entre es distinta. Jack Antonoff es el productor de la primera entrega, jugando con los sonidos pero aferrándose al pop. En cambio, la segunda parte está producida por Aaron Dessner, quien también produjo y ayudó a escribir Folklore, y las referencias del mismo no pueden pasarse por alto. ■

Sol Gatopolus y agencias



Colonia. Domingo, ayer. Gentileza Plaza de Toros. @Airworkmedia

# Tras 28 años, Plácido Domingo volvió a Uruguay y copó Colonia

Se presentó anoche en la Plaza de Toros de la ciudad, con 55 músicos. Hoteles y restaurantes, agotados.

COLONIA, ENVIADA ESPECIAL

# Belén Papa Orfano

bpapa@clarin.com

La Plaza de Toros de Colonia del Sacramento volvió a vibrar gracias a un español. Así como en su inauguración en 1910 un grupo de toreros viajó desde España para la primera corrida, anoche unas 3.300 personas recibieron a Plácido Domingo, en su regreso a Uruguay tras 28 años.

Con un importante contingente de espectadores que arribó desde Argentina y un palco principal colmado de políticos locales, encabezó una Gala de Zarzuela con músicos invitados, bajo la dirección del maestro Eugene Kohn y la solista Nancy Fabiola Herrera, mezzosoprano española, y Virgina Tola, soprano argentina. La orquesta de 55 músicos se formó en su mayoría con artistas uruguayos pero se convocó a algunos de otros países.

Domingo arribó a Montevideo el jueves y ensayó en el Teatro El Sodre de la capital. El viernes se trasladó a Colonia, donde visitó las instalaciones de la Plaza de Toros, complejo inaugurado en 2021 luego de una restauración encarada por la intendencia que costó 8 millones de dólares.

La ciudad agotó su capacidad hotelera por el show y los restaurantes cercanos tenían reservas agotadas. El precio de las entradas, también agotadas a los pocos días que se anunció el espectácu- su arte.■

lo, iba desde los 100 hasta los 300 dólares.

La productora es Ferres & Picerno, empresarios uruguayos que ganaron la concesión para explotar las instalaciones de la Plaza de Toros por 20 años. En breve desembarcarán en Buenos Aires para entablar vínculos con productoras locales.

Junto a José Carreras y al fallecido Luciano Pavarotti, Domingo integró el grupo "Los Tres Tenores", con los que consiguió difundir la ópera en el público general.

La última vez que el tenor y barítono, de 83 años, se había presentado en Uruguay había sido en 1996 en Montevideo. Buenos Aires pudo disfrutarlo en abril de 2022 cuando ofreció en el Teatro Colón un concierto a beneficio de los refugiados ucranianos.

Es admirado tanto por su bella y expresiva voz como por sus dotes actorales. Interpretó más de 150 papeles y los roles principales de las más destacadas óperas. Fue galardonado con 12 premios Grammy y ocupó la dirección general de la Ópera Nacional de Washington y de la de Los Ángeles.

En 2019 se vio sacudido por denuncias por abuso sexual realizadas por colegas con las que compartió escenario, que le valieron la cancelación de presentaciones y que reconoció.

Anoche, al cierre de esta edición, la Plaza de Toros se rendía a



# ¡Beneficios para cada momento!

# McDonald's

llegó a 365



**EN PRODUCTOS** SELECCIONADOS

Pedí tu cupón en la App 365 guardalo y canjealo

en todas las sucursales del país.

Válido para canje por caja. tótem o AutoMac





PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ @ @







Sociedad Sociedad

# Las guardianas del monte: renacer de las cenizas

CONTÁMELO OTRA VEZ

Roxana Badaloni mendoza@clarin.com



ufrieron el incendio del pueblo que habitaban, cinco años atrás. Y se unieron para recuperar la riqueza natural del lugar. Un objetivo que las mantiene unidas a largo plazo: serán más de 20 años para ver resultados en la tarea de remediación de suelos y la flora del monte.

En 2019, un incendio dañó a la villa de Potrerillos, un pueblo turístico de la precordillera de Los Andes, a 50 km de la ciudad de Mendoza. Fue la noche del 20 de julio, Día del Amigo, cuando el fuego destruyó más de 20 casas y cabañas y arrasó con la vegetación de tres cerros en los distritos de Valle del Sol y Las Vegas, en la principal localidad turística de Luján de Cuyo, Mendoza. El desastre comenzó con un fuerte Zonda, viento norte con ráfagas calientes, típico de la cordillera. Hubo cientos de árboles caídos, viviendas incendiadas y los pobladores tuvieron que ser evacuados.

"El incendio generó en la comunidad un encuentro. Empezamos a trabajar para cuidar nuestro entorno, para que los turistas que llegaban a Potrerillos, no hicieran fuego, menos con Zonda", explica Evangelina, una de las guardianas del monte. Crearon el colectivo Sumá Nativas. Junto a las mujeres del pueblo, trabajaron investigadoras de Conicet, profesionales y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Maria Emilia Fernández fue una de las ingenieras que participó de la creación de Sumá Nativas. "Hubo muy buena aceptación a nivel comunidad, realizamos talleres, campamentos y salidas para replantar", destaca la investigadora.

Empleadas, estudiantes y amas de casa, este grupo de mujeres decidió actuar para recuperar los cerros incendiados de la cuenca Alta del Río Mendoza. Para cumplir el objetivo, contaron con la supervisión del Conicet y el financiamiento de una propuesta de conservación de la Cervecería y Maltería Quilmes.

El grupo, integrado por 20 mujeres, creó el primer taller y vivero comunitario que comenzó a funcionar en febrero de 2021. Tres años después, cinco de ellas han logrado que sea un proyecto autosustentable y un medio de ingresos económicos para sus familias.

El vivero comunitario Rústica fue construido en un terreno del Club Social El Plata, en la villa de las Vegas, Luján de Cuyo. Las mujeres producen y venden plantas nativas para impulsar el desarrollo de la economía local.

En ese espacio, tipo invernadero, continúa la producción de plantas nativas. Algunas de las especies que cultivan son algarrobo, romerillo, melosa, y leña amarilla. **Tienen cerca de 3.000 plantines**.

El proyecto de remediación de los cerros demandará más de 20 años para ver los primeros resultados. Abarcan 15 hectáreas, con tareas de plantación de especies nativas, y control de erosión y de especies exóticas.



Hoy. Con apoyo de investigadoras de la Universidad Nacional de Mendoza y el Conicet, el grupo Sumá Nativas siembra y concientiza.

# Tras un incendio en cerros de Mendoza, mujeres se unieron para crear un plan de recuperación a 20 años.

"Además de recuperar lo que se quemó en el incendio de 2019, hemos ido trabajando en la problemática de las especias invasoras, como la rosa mosqueta", dice la ingeniera.

Trabajan en educación ambiental con la comunidad para evitar que el fuego llegue a la zona. Un grupo de vecinos creó el cuartel de Bomberos de Potrerillos, después del incendio de 2019. "Es una zona que ha sufrido años de sequía por el cambio climático. A lo que se han sumado, recurrentes episodios de Viento Zonda", describe la ingeniera Emilia Fernández.

Hay un punto específico donde puede verse el daño que han sufrido los montes: "Si alguien se para frente a la iglesia del Valle del Sol, puede ver la vegetación verde oscuro de un lado. Y, del otro lado, todo el campo de color amarillo", dice la investigadora mendocina.

Cinco años después del incendio, las plantas que han podido brotar son las **gramiñas**. También salieron los pastos y los arbustos, como las jarillas y los molles, pero su crecimiento es muy lento. Fernández calcula que llevará tiempo volver el terreno a su estado original. Pero, aclara: "Nunca volverá a estar igual que antes del incendio".

El proyecto Sumá Nativas ha seguido trabajando y buscando otros financiamientos. "Sentimos un compromiso muy grande con la comunidad, y queremos continuar con es-



En Clarín. Una nota sobre Sumá Nativas.

ta tarea", dice Evangelina, una de las administradoras de Rústica.

El equipo del vivero se completa con María Sol, Macarena, Ludmila y María Emilia. Juntas apuestan a la conservación y preservación de la flora autóctona, y de sus propiedades para el uso medicinal. Las mujeres realizan el **monitoreo de las nuevas plantas**, colocadas en 2021 y 2022. Quieren priorizar las especies que mejor se adaptaron y volver a replantar. "Eran unas 3.000 plantas, pero hubo cierta mortandad porque algunas especies, como la melosa, no se dieron", explican.

Producen plantas nativas de altura y otras xerófilas, que requieren de poca agua. "Hacemos el proceso de **cosecha de semilla, siembra y la venta**", dice Evangelina. Y pide difundir el teléfono del vivero para los interesados en comprar plantas xerófilas

(542615036114). "Trabajamos de a dos y, una vez por semana, tenemos un encuentro colectivo. Le vendemos a turistas, a vecinos, y a paisajistas que llegan hasta el vivero porque hay una tendencia de empezar a incorporar jardines xerófilos", cuenta Evangelina. También se acercan a los márgenes del río y los arroyos, para hablar con los turistas y evitar que dejan la basura desparramada o defequen en los cauces de agua de deshielo.

En temporada alta, los visitantes triplican la población de Potrerillos. "Les explicamos que no deben contaminar. Es un compromiso asumido con el espacio que habitamos", remarcan las guardianas.

El Río Mendoza es una de las principales fuentes hidrográficas del país y la cuenca es proveedora de servicios imprescindibles para la región: agua para consumo humano, riego, energía, refugio para la biodiversidad y turismo. El cambio climático, la mala planificación y el crecimiento demográfico afectan la cantidad y calidad de agua. En 2020, Quilmes desarrolló en articulación con el sector público y la comunidad, el Fondo de Agua del Río Mendoza, el primero de Argentina, que busca contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de la cuenca. Desde 2018, lleva invertidos 600 mil dólares en iniciativas de seguridad hídrica en Mendoza, entre ellas, Sumá Nativas.

"Es urgente seguir desarrollando soluciones para recuperar el equilibrio de la cuenca que abastece a más de un millón de mendocinos", planteó Vanesa Vázquez, gerenta de Impacto Positivo y Sustentabilidad.■ Sociedad 4

El periodista de Rosario que contó su historia en TV dice que se siente "libre". "Los jueces que no hacen nada desalientan denuncias", marca.

# Aleart: "Poder hablar de los abusos me llevó quince años de terapia"

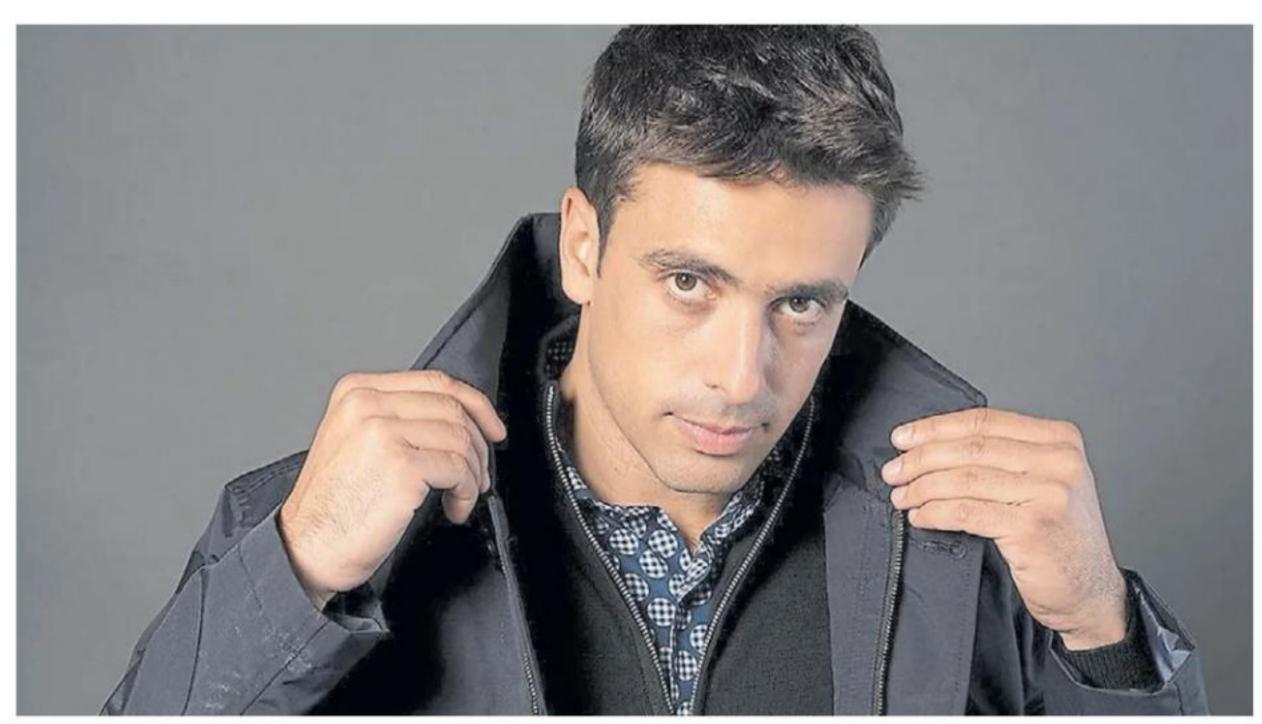

Juan Pedro. Los hermanos criticaron su denuncia pública. "Yo tuve los mismos temores. Hablar los va a ayudar", afirma. INSTAGRAM



# Mariana Iglesias

miglesias@clarin.com

e siento libre, y raro, porque me siento liviano. Estoy tranquilo, en calma, me siento seguro", dice Juan Pedro Aleart. Es periodista, tiene 36 años y hace dos días vive en una vorágine de notas que lo tienen a él de protagonista, y es que el jueves, al abrir su programa televisivo "De 12 a 14" en Rosario 3, contó su historia, un sinfin de abusos sufridos por parte de un tío durante su infancia y adolescencia. Abusos que sufrió su hermano menor. Y su hermana, pero a ella la abusaba su padre. "Una familia despedazada", dice.

Le llevó 15 años de terapia romper el mandato de Pedro, su padre, que ordenaba silencio: "Lo que pasa en casa se queda en casa". Y lo que pasaba era pura violencia. "Me llevó 15 años porque fue el tiempo que me llevó confiar y poder hablar con mi psicóloga. ¿Cómo iba a confiar en alguien si no había podido confiar nunca en mi padre ni en mi tío ni en mi madre?"

"Estoy muy movilizado y emocionado. Después de contar mi historia, me llegaron muchísimos mensajes de apoyo, mucho amor. También de muchos varones que fueron abusados y nunca se atrevieron a contarlo, porque si bien el daño del abuso no tiene distinción de género, para un varón es más difícil reconocerlo porque es más vergonzante, muchos tienen miedo que crean que pueden ser homosexuales, y no es así", asegura. Cuenta que en estos dos días le llegaron mensajes desde Chile, Ecuador, México, España, Estados Unidos. "A mucha gente le impactó. Y lo que más me emociona es la reacción en Rosario. Siento que todo Rosario me abraza".

Habla de abusos que empezaron dos décadas atrás, cuando él tenía 7 años y su tío Helvio Vila -marido de la hermana de su padre-, bioquímico, casi 40. Abusos que siguieron durante la adolescencia y se repitieron con su hermano menor. Abusos que a los 12 años él les contó a sus padres, que no hicieron nada. Y es que su padre, cardiólogo, abusaba, a su vez, a su hermana más chica desde que tenía 3 años. Su padre se suicidó hace tres semanas, días después de que la Justicia lo notificara de una denuncia en su contra. Los hermanos de Juan sacaron el viernes un comunicado cuestionando su decisión de contar la historia al aire: "Hemos sido brutalmente revictimizados", dijeron.

# -¿Te acordabas de los abusos?

-No, los negaba, estaba bloqueado. Los hice conscientes en terapia en 2021. Tenía 33 años y había empezado a los 18. Empecé porque tenía ansiedad, baja autoestima, muchos altibajos emocionales, todo el tiempo cambiando. Creo que tardé 15 años en hablar porque fue lo que me costó confiar, las personas que más tenían que cuidarme me traicionaron.

### -¿Cómo reaccionaron tus padres cuando les contaste sobre los abusos de tu tío?

-Yo tenía 12 años. Hablé con mi mamá. Le di-

je que mi tío me explicaba educación sexual y que me enseñaba a poner preservativos. Era raro, era lo que pude decir. Mi mamá habló con mi papá, que no dijo nada. También habló con la madre y con la esposa de mi tío, que negaron todo, y la culparon de querer alejarnos de la familia. La trataron de loca. Y mi tío nos siguió abusando.

# -Tu papá abusaba de tu hermana...

-Había situaciones de abuso adelante de todos. Mi papá decía que era un juego. Mi hermana gritaba, lloraba.

# -Culpás a tu mamá. ¿Era una víctima?

-Sí, el maltrato psicológico y emocional era tremendo. Le decía que era una tonta, una boluda, una loca, la subestimaba. Una vez mi mamá se desmayó adelante mío, yo pensé que estaba muerta. Siempre fue muy sometida. Mis abuelos le ofrecieron un departamento para que se fuera, pero no quiso. Igual creo que tendría que habernos protegido pero tenía pocas herramientas para ayudar. Nunca quiso escuchar y tampoco nunca pidió perdón. Yo corté el vínculo con ella hace mucho. Recién en 2020 contó que mi papá tenía HIV. Lo sabía desde hacía mucho. Y mi papá abusaba de mi hermana.

### -¿Qué pensás de la reacción de tus hermanos?

-Los entiendo. Los temores que ellos tienen son los que yo tenía. Entiendo que los venza el miedo, pero creo que hablar los va a ayudar, como a muchas otras personas.

# -La Justicia dijo que la causa prescribió.

-Hice la denuncia contra mi tío en 2022. El juez Florentino Malaponte dijo que prescribió pero lo cierto es que los jueces tienen herramientas para ayudar a las víctimas. Hay muchos fallos que se basan en la Convención de los Derechos del Niño, que es de 1994, previa a los abusos. Creo que los jueces que no hacen nada son unos cagones, se lavan las manos y así desalientan que haya denuncias.

### -¿Estarías de acuerdo con un juicio por la verdad, que no tiene condena pero sí peso simbólico?

-No me alcanza, es como un consuelo. Alguien que abusa de un menor indefenso e inocente es un criminal. Y el Estado te quiere conformar con un simulacro de juicio. Es como tirar a un abusador al barro y que salga con una manchita. Mis abogados apelaron y mi causa está en la Corte provincial. Espero que los jueces estén a la altura de las circunstancias, y que no se paren del lado de los abusadores.

### -La Universidad de Rosario suspendió a tu tío después que contaste la historia.

-Sí, pero ya sabían todo. Mi denuncia, donde también declaró mi hermano, es de 2022. Y hay otra denuncia por abuso de una alumna, en la que también declara otra. Es decir, 4 personas ya habíamos dicho que era un abusador y la universidad no había hecho nada. Incluso le pusieron abogados de la universidad para que lo defiendan.



# ¿Cómo iba a confiar en alguien si no pude confiar nunca en mis padres y mi tío, que debían cuidarme?"

# -Repetís lo del bien y el mal...

-Es que es una lucha entre el bien y el mal, el amor y el odio. Debe vencer el bien. ¿De qué lado estás? ¿Del de los niños indefensos abusados o del de los adultos que no se controlan? Hay jueces que están de ese lado. Y yo me pregunto cómo hacen para volver a sus casas y mirar a sus familias. Lo mismo con los abogados que los defienden. El abuso es violencia. La manipulación es violencia.

# -¿Denunciar es sanador?

-En cada etapa sentí que iba sanando de a poco. Cuando lo hice consciente ya no fui el mismo, tampoco cuando lo acepté, y cuando lo denuncié, y así fui avanzando. El alivio que siento es impresionante.

# -¿Que sentís con el suicidio de tu padre?

-Cuando le llegó la notificación de la Justicia, puso mensajes en las redes sociales y nos mandó mensajes a mis hermanos y a mí, nos quería generar culpa porque lo habíamos "traicionado". Fue muy angustiante. Me enteré que se mató cuando acababa de llegar a Ámsterdam de viaje. Fue muy impactante y muy triste, porque era mi padre también. Pero yo sabía que estaba muerto en vida. Yo llegué a decirle de todo siendo adulto, me saqué las ganas de decirle de todo, y me escuchaba y ya estaba muerto.

# -¿Te gustaría ser padre?

-Siempre quise ser padre, pero tenía mucho miedo, sentía que no podía traer hijos al mundo teniendo todo esto adentro mío, si casi no podía encargarme de mí mismo cómo iba a ocuparme de ellos. Pero ahora estoy más seguro. Sé que es un deseo y el de mi novia Yoana, también. ■

# Deportes

Copa de la Liga Profesional

# River y Boca van por las semifinales con dos delanteros tope de gama que le otorgan brillo al Superclásico

El colombiano Borja y el uruguayo Cavani son las cartas goleadoras de los dos más grandes del fútbol argentino. A las 15.30 estarán cara a cara. Uno avanzará y el otro quedará eliminado.

### CORDOBA, ENVIADO ESPECIAL Maximiliano Uria muria@clarin.com

Edinson Cavani podría estar relajado en su campo en Salto, ese al que él llama su lugar en el mundo, ubicado al noroeste de Uruguay, y tal vez jugando en Danubio por si no quisiera elegir entre Nacional o Peñarol. Sus 37 años, sus 17 temporadas compitiendo al máximo nivel europeo, su importante cuenta bancaria y sus más de 300 goles le permitirían la licencia. Sin embargo, el Matador opta por jugar en Boca.

Miguel Borja, el colombiano de 31 años que casi todo lo que toca dentro del área lo transforma en gol, podría haber buscado una aventura en Estados Unidos o Arabia Saudita para asegurar un poco más el futuro económico de su familia. Sus goles en River, Palmeiras y Colombia le abrirían esas puertas dolarizadas. Sin embargo, el Colibrí opta por River.

¿Qué es lo que los lleva a Cavani y Borja a elegir vivir en un país convulsionado desde hace años en lo político y lo social, atravesado también por una crisis económica de la que no parece salir nunca? La respuesta es inequívoca: la pasión con la que se juega al fútbol en estas tierras. Y ese amor por la pelota que desvela a Cavani, Borja y a miles de futbolistas consagrados alcanza su punto máximo cuando y Boca y River chocan como lo harán hoy a las 15.30 en el Mario Alberto Kempes, un estadio que recibirá a hinchas de las dos parcialidades de los equipos argentinos más grandes por primera vez desde marzo de 2018.

Claro que el River (será local)-Boca no genera expectativas sólo en los 57 mil que estarán en la cancha y en los millones de argentinos que lo seguirán a través de las pantallas: el Superclásico se transmitirá en 79 países, según anunció Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Otro dato: para el duelo se acreditaron 1.420 periodistas (400 de medios extranjeros).



Colibrí. Borja gritó 36 veces en 77 partidos en River. Es uno de los goleadores del torneo con 12. MAXI FAILLA



Pero lo importante ocurrirá en Matador. Cavani acumula 11 festejos en 28 encuentros en Boca. Va de menor a mayor. FERNANDO DE LA ORDEN

| River                  | Boca                  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Franco Armani          | Sergio Romero         |  |  |  |  |
| Marcelo Herrera        | Luis Advincula        |  |  |  |  |
| Leandro González Pires | Cristian Lema         |  |  |  |  |
| Paulo Díaz             | Marcos Rojo           |  |  |  |  |
| Enzo Díaz              | Lautaro Blanco        |  |  |  |  |
| Ignacio Fernández      | Saralegui o Figal     |  |  |  |  |
| Rodrigo Villagra       | Guillermo Fernández   |  |  |  |  |
| Rodrigo Aliendro       | Ezequiel Fernández    |  |  |  |  |
| Claudio Echeverri      | Kevin Zenón           |  |  |  |  |
| Colidio o Solari       | Miguel Merentiel      |  |  |  |  |
| Miguel Borja           | Edison Cavani         |  |  |  |  |
| DT: Diego Martínez     | DT: Martin Demichelis |  |  |  |  |

# **EL ARBITRO DEL PARTIDO**

# Falcón Pérez dirigirá el segundo Superclásico de su carrera

15.30 ESPN Premium y TNT

Yael Falcón Pérez será el árbitro del Superclásico mientras Jorge Baliño estará al mando del VAR.

El referi del partido más importante del fútbol argentino siempre es un tema en cuestión. A Falcón Pérez y Baliño los acompañarán Juan Pablo Belatti como asistente 1 y Miguel Savorani como asistente 2. El cuarto árbitro será Pablo Echavarría, el quinto Cristian Navarro y Lucas Novelli será el AVAR.

Para Falcón Pérez, árbitro de Primera desde 2019, será el segundo Superclásico en su historia. El anterior antecedente es reciente porque estuvo en el duelo que se disputó el 25 de febrero en el Monumental y culminó 1-1.

En esa oportunidad Nicolás Ramírez había sido el elegido, pero no pudo estar por una lesión. Ahí entró Falcón Pérez como el sustituto: sacó tres amarillas para Boca y dos para River; no tuvo mayores polémicas más allá del cruce en el final entre Franco Armani y Cristian Lema.

el terreno de juego, más allá del color de afuera. Y tanto Cavani como Borja serán protagonistas estelares del partido por los cuartos de final de la Copa de la Liga. A ambos les costó el comienzo de sus ciclos, pero una vez que se adaptaron se volvieron indispensables. Cavani acumula 11 goles en 28 partidos y Borja festejó 36 veces en 77 juegos.

Cada uno de los técnicos mantiene una duda respecto al equipo titular y el misterio se develará unos minutos antes de que Yael Falcón Pérez anuncie el comienzo.

Paulo Díaz y el mencionado Borja se recuperaron de sus molestias musculares y serán titulares, según Martín Demichelis. El chileno compartirá el centro de la defensa con Leandro González Pirez mientras en los laterales estarán Marcelo Herrera y Enzo Díaz.

Rodrigo Villagra será el volante central, Ignacio Fernández y Rodrigo Aliendro estarán a sus costados y Claudio Echeverri se moverá como el enganche. Una sorpresa enorme podría ser la inclusión de Manuel Lanzini, de buenos rendimientos en los últimos juegos.

Quién será el acompañante de Borja es la duda por definir. Facundo Colidio tiene más chances porque viene de marcar tres goles contra Instituto. Pero Pablo Solari es más sacrificado y podría dar una mano indispensable en las subidas de los laterales de Boca.

Diego Martínez enfrenta un gran problema porque debe reemplazar al expulsado Cristian Medina, el mediocampista más vertical y ofensivo del equipo. Maneja dos alternativas para sustituirlo: Nicolás Figal o Jabes Saralegui.

Saralegui es quien corre con la ventaja porque sería un cambio de jugador por jugador; es decir, no debería mover en el resto de las líneas. El volante por derecha ya fue titular en el Superclásico de febrero y no le pesó la responsabilidad. Los otros apellidos salen de memoria: Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández y Kevin Zenón.

En caso de que sea Figal el elegido, Luis Advíncula se adelantaría para jugar como volante. Sucede que el peruano rinde mejor con más espacios por recorrer, además de que no se halla cuando se tiene que centralizar para armar el juego, tal como le gusta a Martínez que hagan los mediocampistas de los costados. Por eso la variante de Figal cuenta con menos chanches.

Los restantes integrantes de la defensa serán Cristian Lema, el capitán Marcos Rojo y Lautaro Blanco. Arriba, a Cavani lo acompañará Miguel Merentiel.

El último párrafo es de los arqueros porque pueden ser los héroes si el partido termina en los penales. Ahí asoma con una pequeña ventaja Sergio *Chiquito* Romero. Pero por algo Franco Armani es uno de los nueve arqueros argentinos campeones del mundo.

# Demichelis, Martínez y un partido aparte

Ambos técnicos dicen respetarse mutuamente, pero tras el último enfrentamiento se registraron chispazos.

CORDOBA. ENVIADO ESPECIAL
Maximiliano Benozzi

mbenozzi@clarin.com

Si bien aseguran tenerse respeto y buena onda, luego del último Superclásico hubo chispazos. Y en la antesala de un duelo trascendental en el que uno seguirá el camino en la Copa de la Liga y el otro no, Martín Demichelis y Diego Martínez volverán a estar frente a frente e inevitablemente uno quedará herido.

"Martínez es un técnico que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero si yo terminara el partido con siete defensores no estaría respetando la historia de River. Nosotros, con el empate, no estamos contentos", lanzó Micho aquel 25 de febrero en el Monumental después del 1-1.

El técnico de River quiso enviar un mensaje interno y sacar crédito de su idea de ir al frente, pero, indirectamente, le envió un duro mensaje a su colega, a quien no le cayeron bien aquellos dichos.

"Los cambios no fueron defensivos sino para hacer esa búsqueda que intentamos durante la semana y es muy valorable ya que el equipo siguió creyendo luego del empate. Y valoro lo que hizo el



Ellos. Demichelis y Martínez no se ven desde febrero. MARCELO CARROLL

equipo antes del gol; más allá de la presión que metió River tuvo la personalidad para plantarse en esta cancha", explicó Gigoló.

Y días después se refirió puntualmente a lo que había expresado Demichelis sobre su persona: "Creo que no estuvo bien, no lo comparto. Pero también hubo un mensaje suyo de manera privada en el que me pedía disculpas si había sentido un ataque hacia mí".

A pesar del malestar, Martínez después fue componedor y señaló: "Los equipos de Martín me generan buenas sensaciones, son equipos protagonistas. Nosotros tenemos una búsqueda que es nuestra y tenemos cosas en común".

En definitiva, se trata de dos en-

trenadores jóvenes (Demichelis tiene 43 años y Martínez, 45) y modernos que están en la búsqueda de construir grandes historias con los dos colosos del fútbol argentino. Y que rápidamente ya quedaron atrapados en la presión de un mata-mata que no definirá su futuro inmediato, pero podrá marcar e incidir en el camino que sigan recorriendo. Entonces habrá que ver cuál es la reacción de am-

En cuanto a los antecedentes, a ambos les fue bien contra el rival.

bos ante el agobio que provocará

el resultado. Y cómo reaccionarán

tras el encuentro.

Desde que llegó a River, Demichelis no perdió ante Boca. De tres encuentros ganó dos (uno en el Monumental por 1-0 y el otro en la Bombonera po 2-0) e igualó uno (1-1), el último.

Martínez, en su debut en un Superclásico, salió indemne de Udaondo y Figueroa Alcorta con el empate pero ya sabe lo que es ganarle a River. Lo hizo con Huracán en el Monumental en la última Copa de la Liga 2023, con un triunfo por 2-1 y también fue por 2-1 la victoria con Tigre en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022, ahora contra el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Curiosamente en ese torneos Martínez llegó a la final y perdió con Boca en el Mario Alberto Kempes, el mismo escenario en el que, ahora como entrenador de Boca, volverá a verse las caras con River y Demichelis, con quien viene de sacarse algunos chispazos a pesar de la simpatía que dicen tener entre sí. ■

# Los antecedentes en los penales son favorables a Boca

CÓRDOBA. ENVIADOS ESPECIALES

Podrían colgarse una medalla los hinchas de River y sacar a relucir que su equipo se impuso en 13 de los 20 mano a mano que disputaron contra Boca en la historia. Claro que estos simpatizantes tienen argumentos de sobra para retrucar: les favorece el historial general con 91 victorias contra 86 del rival y 84 empates (262 partidos). La nueva respuesta podría ser que en duelos en una cancha neutral festejaron ocho de las 13 veces que jugaron (dos derrotas y tres empates) mientras los de su adversario estarían en condiciones de jugar

la carta de que siempre se impusieron en las definiciones por penales. Y ese último no es un dato menor porque si el duelo en el Mario Alberto Kempes termina empatado todo se definirá desde los 12 pasos, con Franco Armani y Sergio Romero como protagonistas.

En el imaginario colectivo está que Boca siempre le gana por penales a River. Y la idea no es un mito sino que tiene argumentos. Y es que en las cuatro ocasiones que definieron por esa vía los hinchas de Boca se quedaron con la alegría. El primer registro corresponde a

tes) mientras los de su adversario la vuelta de los cuartos de final de estarían en condiciones de jugar la Supercopa 1994. Boca y River quinto disparo a Maximiliano Ló-lián Alvarez y Braian Romero. ■

empataron 1-1 en la Bombonera con goles de Luis Alberto Carranza y Enzo Francescoli. Carlos Navarro Montoya fue la figura de la jornada por el penal que le atajó a Sergio Berti para la victoria por 5-4.

El segundo antecedente es el de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2004, la noche en la que Carlos Tevez hizo la gallinita al marcar el gol del empate parcial en el Monumental. Para River marcó Luis González y en el minuto final Cristian Nasuti mandó la definición a los penales. Entonces se hizo gigante Roberto Abbondanzieri al contenerle el quinto disparo a Maximiliano Ló-

pez. Luego Javier Villarreal puso el 5-4 final.

Los otros registros son de 2021, el año de la pandemia. Por la Copa de la Liga, en los cuartos de final, River llegó diezmado por un severo brote de Covid 19 y en esa jornada en la Bombonera tuvieron que debutar varios juveniles, entre ellos el arquero Leonardo Díaz. El duelo culminó 1-1 con goles de Carlos Tevez y Julián Alvarez. En los penales Boca se impuso por 4-2 y Marcelo Gallardo perdió por primera vez un cruce ante el máximo rival.

Luego, por los octavos de final de la Copa Argentina en el Único platense Boca festejó en los penales tras un aburrido 0-0. La victoria fue por 4-1. Rojo, Ramírez, Pavón e Izquierdoz anotaron para Boca mientras en River el único gol lo hizo David Martínez; fallaron Julián Alvarez y Braian Romero.

48 Deportes

# Copa de la Liga Profesional

# Megaoperativo y alerta máxima en Córdoba a la espera de las barras

Será con 1.800 efectivos. Y aplicarán el derecho de admisión. No hay un Superclásico con ambas hinchadas en el país desde el 14 de marzo de 2018.

CÓRDOBA, ENVIADO ESPECIAL

Maximiliano Benozzi mbenozzi@clarin.com

El sábado arrancó con calma en Córdoba. El sol ofrece una buena luminosidad en las calles de La Docta, donde los cordobeses aprovechan para tomar un café en las mesitas de las veredas, para ir de compras o tomar mates en las plazas. Es un ritmo muy diferente al que comenzará a imponerse medida que se acerca el momento en que River y Boca salgan a la cancha en el Mario Kempes y que la ciudad sea tomada por el "Mundo Bover", y tiña la atmósfera de rojo y blanco, y azul y amarillo.

Entre la numerosa cantidad de hinchas que llegarán y coparán el estadio, que tiene una capacidad para 57 mil personas, los organismos de Seguridad están en alerta máxima por las barras. Aquí en Córdoba se esperaba también por el arribo de La Doce y Los Borrachos del Tablón.

Según pudo averiguar **Clarín**, una gran cantidad de barrabravas de ambos clubes ya tienen las entradas para ingresar esta tarde al Kempes. Y hay alerta máxima y megaoperativo de seguridad.

"Nosotros ya le comunicamos a ambos clubes que el que tenga derecho de admisión que no venga porque no va a poder entrar", afirmó en diálogo con Clarín, Marcelo Frossasco, presidente del Consejo



Clima superclásico. Hinchas de River recibieron al equipo. MAXI FAILLA

de Seguridad Deportiva de Córdoba. Frossasco detalló el operativo: "Habrá 1.800 efectivos entre Policía, agentes privados, Tribuna Segura, la Agencia Córdoba Deportes, Tránsito, Defensa Civil y Fiscalización y Control de la Vía Pública. A su vez, el programa Tribuna Segura Córdoba va a estar operando en todos los portones de ingresos. Y tenemos el complemento del Ministerio de Seguridad de Nación con el área de Eventos Deportivos, que colaboran en el estadio y en los retenes que se realizan en Toledo, por Ruta 9 y en Río Cuarto, por Ruta 8. Se van a controlar las admisiones de ambos equipos".

De todos modos, en el tema del derecho de admisión hay una sustancial diferencia. La cúpula de Los Borrachos del Tablón está impedida de poder ingresar porque figuran en el listado de prohibiciones, mientras que los de La Doce, no. Aunque todavía hay barras de ambos clubes en la base de datos de Tribuna Segura. De River, hay 4.900 simpatizantes, de los que 200 serían barras y de Boca, hay 5.200, de

los que 80 están signados como integrantes de la barrabrava. Estos datos surgen del registro del Comité de Seguridad de la Ciudad.

"La diferencia es que la cúpula de la barra de Boca, que estuvo en Tribuna Segura por una sanción administrativa del Estado, ya la cumplió. Entonces, si una vez cumplida la pena no cometieron ninguna infracción, no hay manera de meterlos, a no ser que la dirigencia de Boca lo solicite. Y a los de River, por diversas infracciones, los incluimos desde el Estado en el listado, y paralelamente la dirigencia de River, a muchos de ellos los tiene en derecho de admisión", explicó un alto funcionario de Seguridad nacional a Clarín.

Claro, la interna de la barra de River por el poder de la tribuna todavía está latente. De hecho, en el comienzo de esta Copa de la Liga, a fines de enero, hubo un enfrentamiento en las adyacencias del Monumental, en el que hubo 30 barras detenidos a los que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires les aplicó la pena máxima de 4 años de prohibición de concurrencia a los estadios.

A pesar de ello, barras de River, que estaban incluidos en el derecho de admisión estuvieron presentes en partidos que se jugaron en el Interior del país.

Para garantizar la seguridad y que los controles se cumplan, los organismos de Seguridad diagramaron un megaoperativo para los traslados. Se pasarán la posta entre cuatro Policías distritales y Gendarmería.

La barra de Boca, con Rafael Di Zeo y Mauro Martín a la cabeza, tenía pensado salir desde la Bombonerita ayer por la noche en 12 micros (y llevarán las banderas grandes en autos particulares). La idea era que allí actuara la Policía de la Ciudad, ý que, luego de cacheos y requisas, los escoltara hasta el Acceso Oeste, donde entrará en acción la Policía de Provincia de Buenos Aires y acompañarán desde esa autopista hasta Colón, donde, tras cruzar ese pueblo bonaerense, serían recibidos por la Policía de Santa Fe, que estará esperando con carros de asalto y móviles para continuar el traslado por la ruta 8 hasta el límite provincial con Córdoba, ubicado en la ciudad de Arias. Ahí todo queda en manos de la provincia mediterránea. Gendarmería participará en los retenes.

Por su parte, Los Borrachos del Tablón pensaban salir ya en la madrugada de hoy. Los datos que tienen desde Seguridad es que algunos de ellos irán camuflados en los 15 micros que saldrán con hinchas comunes e integrantes de filiales desde la Ciudad y otros lo harán en autos particulares desde Provincia.

Allí también estaba prevista la presencia policial de la Ciudad, escoltando los ómnibus hasta General Paz y Panamericana, donde tomaría la posta la Policía de la Provincia. Luego, la de Santa Fe entrará en acción cuando pasen el peaje de San Nicolás, que los custodiaría hasta la localidad de Tortugas, donde serían supervisados por las fuerzas cordobesas, que los escoltarán hasta el Kempes.

Ambas barras tendrán que pasar otros dos controles previo a ubicarse en sus respectivas tribunas. Habrá 140 dispositivos móviles del programa Tribuna Segura. ■

# La preocupante imagen del campo de juego del Kempes

CÓRDOBA. ENVIADO ESPECIAL

El césped del Mario Kempes no se encuentra en buen estado y hay preocupación. Clarín tuvo acceso al campo de juego y pudo observar que el césped y el piso donde se disputará el Superclásico está lejos de su mejor versión.

A pesar de los esfuerzos realizados para acelerar los trabajos de resembrado que se venían realizando, a simple vista no se observa un verde claro, sino que hay bastante arena, algunas grietas y se trabaja contra reloj con el marcado del cuadrículado. Y todavía no está bien verde como manifestó Agustín Ca-



verde como manifestó Agustín Ca- Arena y grietas. Así estaba ayer el estadio Kempes. FERNANDO DE LA ORDEN

lleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes en la conferencia de prensa que se realizó el viernes al mediodía en Ezeiza para la presentación del partido con la presencia de jugadores.

"El River-Boca es el Superclásico más importante del mundo. En Córdoba se vive con mucha más pasión porque no estamos acostumbrados a tenerlo. Y a todos les digo que se queden tranquilos porque el campo de juego está en óptimas condiciones. Nos vienen dando un poquito por ese tema, pero va a estar bien. Va a estar verde y lindo", afirmó Calleri.

"Vamos a llegar muy bien, estamos en plena resiembra, es la época, y lo vas a ver en todas las canchas estamos el único factor que in manejar pero se viente fecto. Comenzamos el via permitió que las se cuatro días con algunos defectos, pero es un proceso natural que se muy bien al domingo el único factor que in manejar pero se viente fecto. Comenzamos el via permitió que las se minaran y ahora tenero, celebró Ibáñez.

hace todos los años", había afirmado Marcos Ibáñez, ingeniero agrónomo y encargado del campo de juego del Kempes. "La resiembra es algo habitual. Cuando termina un partido de local se hace esta resiembra, son los tiempos normales. El jueves pasado se jugó acá y estamos en el quinto día de resiembra, en 48 horas van a ver una imagen completamente diferente, y el domingo va a estar perfecta", amplió el especialista.

"Nuestra cancha está habitualmente a 8 puntos, es un margen que damos porque siempre necesitamos mejorar. Vamos a llegar muy bien al domingo. El clima es el único factor que no podemos manejar pero se viene dando perfecto. Comenzamos el jueves, la lluvia permitió que las semillas germinaran y ahora tenemos sol pleno", celebró Ibáñez. CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 



Se completa la goleada. Festeja Javier Correa, autor del tercer gol, Gastón Benedetti le da crédito a Pablo Piatti por la jugada previa. JUANO TESONE

# Estudiantes aplastó a Barracas, con Tapia y Verón mezclados en el medio

Sin equivalencias en la cancha, afuera se jugó otro partido: hubo insultos para Chiqui y banderas contra la Brujita. El Pincha espera por Boca o River.

# **Análisis**

# **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Los hinchas de Estudiantes copan las tribunas. Hay tanta gente que se abren las puertas de la platea y se habilita un codo. Enfrente, un grupito de Barracas Central despliega el cotillón rojo y blanco. También, un trapo desafiante. "Vende Patria 11", reza. Y se agitan banderas británicas. La devolución llega en forma de canción con insultos para el presidente de la AFA.

Sí, aquí en Vicente López hay mucho más en juego que un duelo de los cuartos de final de la Copa de la Liga. De un lado está el equipo de Juan Sebastián Verón. Del otro, el que impulsó Claudio Tapia. Y el debate de los capitales privados se mezcló con la pelota, claro. Se trataba del partido del poder.

Todo fue muy conversado hasta que se abrió el fuego. Entonces, no hubo equivalencias. Estudiantes aplastó a Barracas Central con un gran primer tiempo, lapso en el que sacó ventaja, y lo liquidó con la con-

tundencia de sus goleadores, Guido Carrillo y Javier Correa. Ahora, espera por el ganador del Superclásico en las semifinales.

El Pincha dominó de principio a fin en la etapa inicial, pero sobre todo se mostró muy superior en la primera media hora. A bordo de un fútbol dinámico, profundo por afuera, especialmente por la izquierda, desequilibró a todo el fondo de Barracas Central. En este contexto, Edwin Cetré fue una aplanadora para Facundo Mater. Y cuando el juego no se volcó por el sector del colombiano, despegó Eros Mancuso desde su lateral o se desprendió Tiago Palacios.

El gol no tardó un minuto en llegar. Fue a partir de una pelota parada que ejecutó Fernando Zuqui,



SAD o no SAD. Los hinchas de Barracas, contra Verón. JUAN TESONE

# El tramo decisivo hacia la final

|   |             |             | Vélez       |                        |                         |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|
|   |             |             | Verez       |                        | 9                       |
|   |             |             |             | Vélez                  | 2                       |
| 3 |             |             |             | Argentinos             | 1 (3)                   |
|   | Estudiantes |             | Argentinos  |                        |                         |
|   | 3           | Estudiantes | Estudiantes | Estudiantes Argentinos | 3 Argentinos Argentinos |

# **Estudiantes**

# Barracas

| 2 Matias Mansilla   | 6  | 25 Sebastián Moyano | 4 |
|---------------------|----|---------------------|---|
| 4 Eros Mancuso      | 7  | 33 Facundo Mater    | 4 |
| 6 Luciano Lollo     | 6  | 2 Nicolás Capraro   | 4 |
| 2 Zaid Romero       | 7  | 14 Gonzalo Goñi     | 4 |
| 3 Gastón Benedetti  | 6  | 6 Rodrigo Insua     | 4 |
| 8 Fernando Zuqui    | 7  | 5 Rodrigo Herrera   | 5 |
| 5 Santiago Ascaciba | r6 | 8 Siro Rosane       | 6 |
| 2 Tiago Palacios    | 8  | 21 Lucas Brochero   | 4 |
| 7 José Sosa         | 6  | 11 Alan Cantero     | 6 |
| 8 Edwin Cetré       | 7  | 43 Maxi Zalazar     | 6 |
| 9 Guido Carrillo    | 9  | 17 Ramón Ábila      | 3 |
|                     |    |                     |   |

2 Nicolás Capraro 4 Gonzalo Goñi 6 Rodrigo Insua 5 Rodrigo Herrera 8 Siro Rosane 1 Lucas Brochero 11 Alan Cantero 3 Maxi Zalazar 7 Ramón Ábila DT: Eduardo Domínguez DT: Alejandro Orfila

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO ARBITRO: Darío Herrera

#### En detalle

Cancha: Platense.

Goles: PT, 1m Carrillo; ST, 17m Carrillo y 41m Javier Correa.

Cambios: ST, 11m Enzo Pérez (6) y Pablo Piatti (8) por Zuqui y Cetré; 17m Marco lacobellis (5) y Manuel Duarte (4) por Abila y Brochero; 18m Javier Correa (6) y Mauro Méndez (3) por Sosa y Carrillo; 28m Jhonatan Candia por Zalazar y Eric Meza por Tiago Palacios; 33m Federico Aguirre por Rosané.

Amonestados: Cetré, Zugui, Enzo Pérez, Lollo, Correa y Capraro.

que no pudo rechazar Nicolás Capraro y que Guido Carrillo transformó en oro. Fue una gran resolución del "9", que se sacó de encima la marca de Mater y definió con categoría.

No cesó la supremacía de Estudiantes. Por el contrario, fue el impulso que necesitaba para arremeter a su rival. Y fue por más, claro. Tuvo tres situaciones más, todas muy claras. Recuperaba Fernando Zuqui en el medio, con un gran despliegue, la manejaban Palacios y Sosa, despegaba Cetré y se mostraba amenazante Carrillo. Con esos atributos, bien sostenido atrás por Zaid Romero, acariciaba el segundo.

Barracas Central tuvo su mejor arma por la derecha, zona de influencia de Maximiliano Zalazar, que asistió a Wanchope Ábila, quien definió mal abajo del arco.

Cetré se salvó dos veces de la expulsión. Una en el primer tiempo, otra en el segundo. Domínguez lo sacó. Y entró bárbaro Pablo Piatti, protagonista en el segundo gol.

Recuperó Enzo Pérez y filtró para Palacios, otro de los imparables. El uruguayo abrió para Piatti y el desborde y centro rasante dejó a Carrillo de frente a su doblete.

Méndez lo perdió increíblemente abajo del arco. Y el descuento estuvo muy cerca a través de un tiro libre de Rosané que reventó el palo.

Domínguez cerró con línea de cinco y el partido quedó a pedir del contragolpe. Otra vez fue decisivo Piatti por la izquierda. Y lo volvió a perder Méndez, que remató al pecho de Moyano, pero Correa no falló para configurar la goleada. Para ganar ese mano a mano que tanto ruido provocó fuera de la cancha. ■

Deportes

# Copa de la Liga Profesional

# El Ruso Rodríguez fue el héroe y le dio el pasaje a Argentinos

El arquero atajó dos penales y convirtió el definitivo, en la victoria sobre Defensa y Justicia. El Bicho de La Paternal enfrentará a Vélez en la semifinal.

### **Análisis**

### Juan Nicolás Branz

jbranz@agea.com.ar

Se necesiba un héroe y el Ruso Diego Rodríguez dio el presente. Le atajó el segundo penal a Burgos, el cuarto a Soto y metió el definitivo, en la sexta ejecución, para que Argentinos se convirtiera en el primer semifinalista.

La definición por penales tuvo de todo. Empezaron acertando Aguilera y Oroz. El Ruso detuvo el remate de Burgos quedándose parado en el medio, pero Moyano no aprovechó la ventaja: su tiro se fue por arriba. Godoy y Gondou remataron los dos en el travesaño. Diego Rodríguez rechazó a su derecha el

disparo de Soto y Verón puso el 2-1 parcial- Kevin López, sin margen de error, empató 2-2. Lo tuvo Montiel para definirlo, pero atajó Fiermarin. Ya en la serie de un penal, Molinas reventó el travesaño y el Ruso definió con categoría para el 3-2, a la izquierda de Fiermarin.

Así, Argentinos Juniors se repuso tras correr desde atrás casi toda la tarde y le ganó por penales a Defensa y Justicia. Habían empatado 1-1 en el tiempo regular por los goles de Bogarín y Alan Rodríguez.

El *Bicho*, que suele hacerse fuerte a partir de la tenencia, se encontró con un rival que lo presionó alto y lo incomodó, especialmente durante el primer tiempo.

No lograba desplegar su juego, ese sello que le imprimió Pablo Guede. Pero en el complemento Argentinos se reconoció a sí mis-



Todos con el Ruso. El Bicho festejó con su arquero. FEDERICO LOPEZ CLARO

mo y fue el que impuso condiciones. Aunque le costó llegar al empate. Se terminaba el partido, cuando a cinco minutos del final apareció Alan Rodríguez. Recibió la pelota al borde del área, se tomó un tiempo de más para eludir a su marcador y puso el 1-1 con un re-

Argentinos Defensa y Justicia 50 Diego Rodríguez 22 C. Fiermarin 14 Kevin Coronel 4 Nicolás Tripicchio 5 19 Jonathan Galván 6 Esteban Burgos 6 13 Tobías Palacio 21 Santiago R. Mingo 6 6 Román Vega 26 Darío Cáceres 22 Alan Lescano 8 Julián López 17 Franco Moyano 3 Alexis Soto 21 Nicolás Oroz 17 Gabriel Alanis 26 José Herrera 10 Rodrigo Bogarin 32 Luciano Gondou 27 Luciano Herrera 9 Maxi Romero 9 Leandro Godoy DT: Pablo Guede DT: Julio Vaccari

#### CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO ÁRBITRO: Andrés Merlos 7

#### En detalle

Cancha: Banfield. Goles: PT, 11m Bogarín; ST, 40m Alan Rodríguez. Cambios: ST, Prieto (5) x Palacio; 14m Verón (6) x Romero; 26m Palavecino x Alanís; 27m Alan Rodríguez x Coronel; 35m Montiel x José Herrera y Leonardo Heredia x Lescano; 36m Aguilera x Bogarín y Cannavo x Leonel Herrera; 45m Molinas x Julián López y Kevin López x Cáceres. Amonestados: Julián López y Montiel. Definición por penales: por Argentinos convirtieron Oroz, Verón y Diego Rodríguez, desviaron Moyano y Gondou, Fiermarín le atajó a Montiel; por Defensa convirtieron Aguilera y Kevin López, Rodríguez le atajó a Burgos y a Soto, desvió Godoy.

mate que no llevaba mucho peligro, pero que se desvió en Santiago Ramos Mingo. Después llegaron los penales. Y el Ruso héroe. ■



Deportes 51

# Vélez entró como cuarto, pero se agrandó y bajó a Godoy Cruz, un candidato

Los mendocinos habían ganado su zona y eran favoritos. Los de Liniers, con uno menos, dieron el gran golpe.

#### **Análisis**

#### VILLA MERCEDES, SAN LUIS. ESPECIAL

Sin lugar para la lógica Godoy Cruz, que clasificó cómodo a estos cuartos de final, quedó eliminado por Vélez que consiguió su pase a la zona campeonato gracias a su resultado en la última fecha y la combinación de otros. Del mismo modo, con uno menos, consiguió el pase para buscar ante Argentinos un lugar en la final.

Con un ida y vuelta electrizante, los dos animaron su partido para definir al último semifinalista que ofrendó la jornada del sábado, a todo o nada.



Doblete de Romero. Braian tuvo su gran noche en San Luis. PRENSA VELEZ

A los 18 minutos ya ganaba el Tomba gracias a un derechazo de de Facundo Altamira tras una jugada preparada de tiro libre. Pero no fue un golpe para Vélez, que apenas cinco minutos después empató el partido con un golazo de Braian Romero, que entró al área a la carrera con pelota dominada, la abrió para eludir al arquero, y definió debajo del ángulo.

Además de goles, el partido tuvo roces. La expulsión en el segundo tiempo, a instancias de la revisión VAR, de Elías Gómez por una falta sobre Lucas Arce cambió la dinámica. Vélez planteó dos líneas de cuatro entre la defensa y el mediocampo y supeditó el ataque a contragolpes.

Sin embargo, cuando Godoy Cruz parecía cocinar a fuego lento alguna jugada que lo pusiera al frente, fue el equipo de Gustavo Quinteros el que hilvanó una jugada bárbara después de una desinteligencia entre Conechny y López Muñoz. Vélez recuperó la pelota y contragolpeó: Francisco Pizzini se abrió camino por la derecha y con el último aliento asistió a Romero, que metió el doblete.

Desesperado, Godoy Cruz buscaba el empate que lo llevara a los penales. Pero en una de las últimas, tras otra intervención del VAR, Zu-

| Godoy Cruz       |   | Vélez                 |   |
|------------------|---|-----------------------|---|
| 1                |   | 2                     |   |
| Franco Petroli   | 4 | 1 Tomás Marchiori     | 6 |
| Lucas Arce       | 5 | 4 Joaquín García      | 5 |
| Pier Barrios     | 5 | 31 Valentin Gomez     | 6 |
| F. Rasmussen     | 5 | 34 Damián Fernández   | 6 |
| Thomas Galdames  | 5 | 3 Elías Gómez         | 5 |
| Vicente Poggi    | 5 | 32 Christian Ordoñez  | 6 |
| Bruno Leyes      | 5 | 26 Agustín Bouzat     | 5 |
| Facundo Altamira | 6 | 20 Francisco Pizzini  | 7 |
| H. López Muñoz   | 5 | 22 Claudio Aquino     | 6 |
| Tomás Conechny   | 4 | 27 Thiago Fernández   | 5 |
| Tomas Badaloni   | 5 | 9 Braian Romero       | 8 |
| : Daniel Oldrá   |   | DT: Gustavo Quinteros |   |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: BUENO ÁRBITRO: Sebastián Zunino 5

#### En detalle

25

Cancha: Único de San Luis. Goles: PT 18m Altamira, 23m Romero; ST 23m Romero.

Cambios: ST 11m Manuel Guillen (5) por Arce, 12m Tomás Cavanagh (6) por Thiago Fernández, 19m Martín Pino (5) por Poggi Mariano Santiago (5) por Badaloni, 30m Nahuel Ulariaga por Leyes y Juan Bautista Cejas por Lopez Muñóz, 38m Juan Ignacio Méndez por Aquino, Lenny Lobato por Pizzini, Alejo Sarco por Romero, 45m Santiago Cáseres por Bouzat. Amonestados: Ordoñez,

Expulsados: ST, 9m Elías Gómez, 45m Petroli.

nino anuló el gol del pibe Sarco y expulsó al arquero. Sin cambios, Ulariaga se puso buzo y fue por el milagro, que no llegó. ■

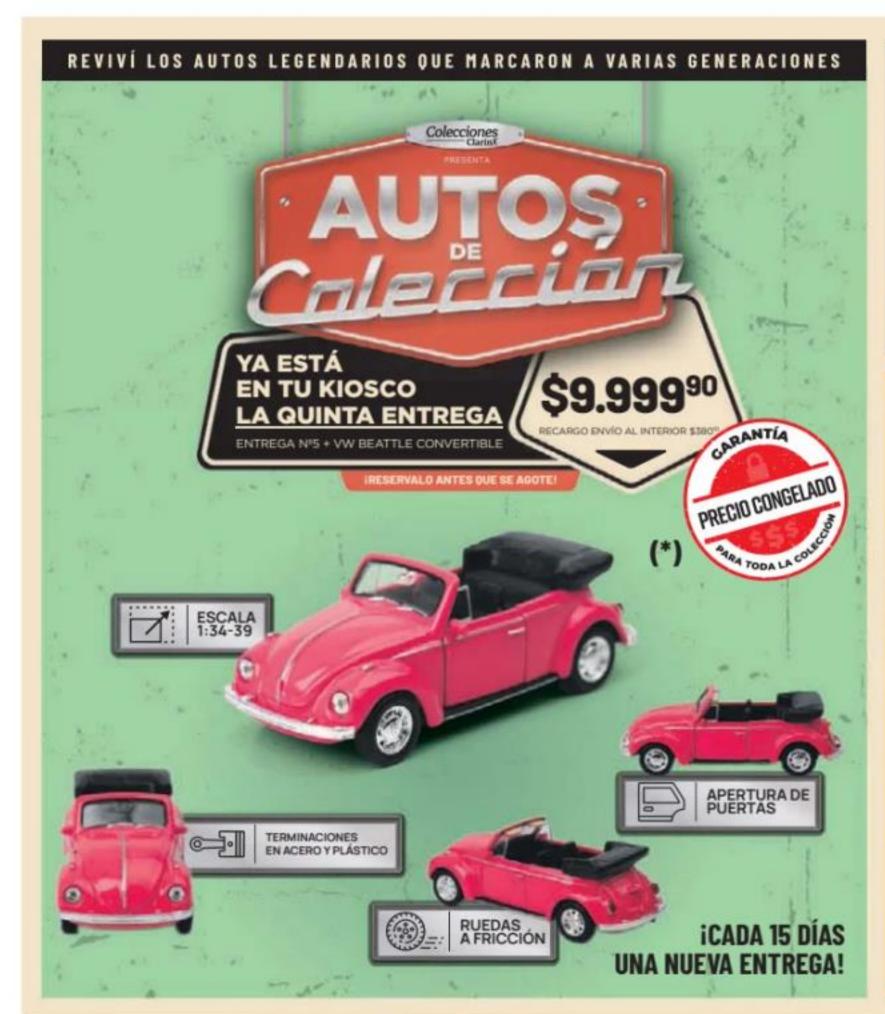



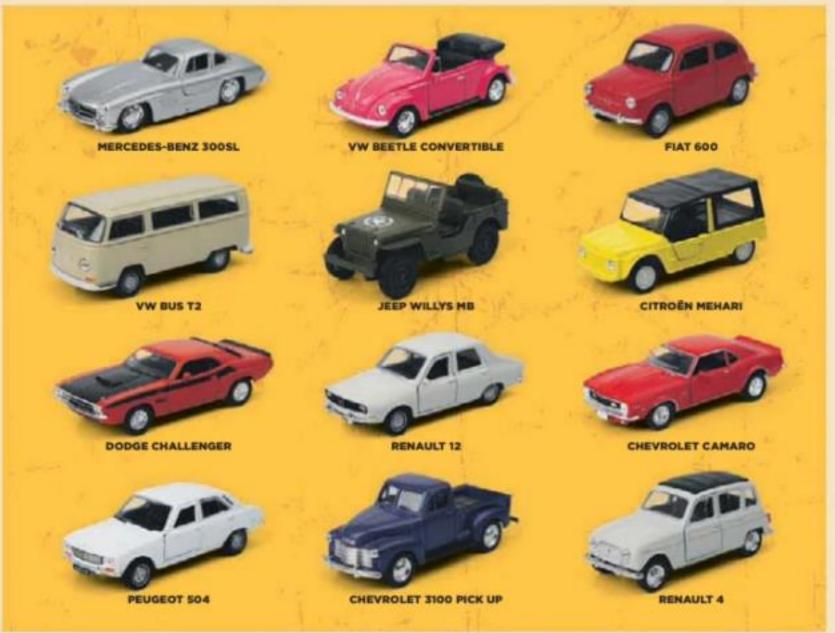



52 CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 

# **Fútbol internacional**

# Dos goles y una asistencia de Messi para que Inter siga arriba

Leo ya lleva 7 en 6 partidos de la actual MLS y el equipo es líder en su zona. Convirtió el primero y el tercero en el 3-1 ante Nashville y asistió a Busquets.

MIAMI, ESPECIAL

Los números le sonríen a Messi, nunca fue una novedad. Anoche convirtió dos goles, para llegar a siete en su cosecha en la actual MLS, y le agregó una asistencia para el 3-1 sobre Nashville que mantiene a Inter Miami en lo más alto de la Zona A. Pero no fue tan sencillo.

Apenas un minuto había pasado y desde un córner llegó una mala noticia para el local. En su intento de rechazar, Franco Negri, lateral izquierdo en la defensa toda argentina, desvió la pelota con el muslo hacia el arco de Drake Callender. Sorpresa: el 14° le estaba ganando al puntero.

El detalle de la formación no es menor: la defensa que paró Gerardo Martino fue integramente nacional, con Marcelo Weigandt (ex Boca), Tomás Avilés (ex Racing), Nicolás Freire (ex Argentinos) y Franco Negri (ex Newell's). El arranque no ofreció la solidez esperada.

No duró mucho el 0-1. A los 11 minutos, Lionel Messi entró al área



Lo festejó con ganas. Fue el 3-1, de penal, pero Inter Miami no la pasaba bien. Por eso el grito de Leo. AFP

en posición de 10 y su remate fue rechazado por el arquero Elliot Panico, Luis Suárez no pudo aprovechar el rebote pero la pelota le quedó a Leo, quien casi patinando definió con el arco libre: 1-1.

Enseguida, el rosarino confirmó que estaba encendido con un disparo que pegó en el palo. Y había más para ofrecer desde esa zurda. A los 38, mientras se discutía sin Panicco había pisado a Diego Gómez dentro del área, Messi ejecutó un córner preciso al primer palo para que su amigo Sergio Busquets convirtiera, de cabeza, su primer gol en la MLS. Fue el 2-1.

No la paso muy bien Inter Miami en el segundo tiempo. Nashville se hizo de la pelota y merodeó el empate varias veces. Hasta que a los 35 minutos Josh Bauer derrivó al brasileño Leonardo Afonso y el árbitro no dudó. Se sabe: penal y Messi es gol. Esta vez, contra Joe Willis, arquero reemplazante. Y el 3-1 dejó a todos tranquilos. ■

#### **REAL MADRID-BARÇA**

"Mañana tenemos la oportunidad de enchufarnos a LaLiga. Pasa a ser el partido más importante de la temporada. Nos encontraremos un Madrid fuerte y más después de eliminar el mejor equipo del mundo, el City", explicó Xavi, técnico del Barcelona. Real Madrid (78 puntos) recibe al Barça (70) desde las 16 (DirecTV).

# Bernardo Silva pasó de villano a héroe y el City va por la FA Cup

LONDRES, ESPECIAL

El fútbol da revancha y la de Bernardo Silva llegó muy pronto. El portugués, que había fallado su penal en la definición con Real Madrid por la Champions League, ayer marcó el 1-0 del Manchester City para acceder a la final de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo.De esta manera, el equipo de Pep Guardiola jugará por el título ante el vencedor de la llave que hoy (11.30, por ESPN) disputarán Coventry City y Manchester United.

El último miércoles, en el Etihad Stadium, por la revancha de los cuartos de final de la Champions, el City había empezado arriba en la tanda de penales ante los de Carlo Ancelotti por la buena definición de Julián Álvarez -que ayer fue titular por la lesión de último momento de Erling Haaland-y la atajada de Ederson sobre Modric. Fue el turno de Bernardo Silva para poner la serie 2-0, pero el portugués eje-



Desahogo. Bernardo Silva festejó tras el penal errado ante Real Madrid.

que el arquero ucraniano Andriy Lunin adivinó y contuvo. Después, el Merengue se llevó el triunfo.

¿Cuántas cosas se dijeron de Bernardo Silva desde ese momento a esta definición ante el Chelsea? Porque la primera prueba para los cutó un remate débil y al medio de Guardiola después del duro gol- verpool (visita hoy a Fulham).

# **ARSENAL, A LA PUNTA**

Por Premier League, Arsenal le ganó 2-0 a Wolves y es líder con 74 puntos. Uno más que el City (un partido menos) y dos más que Lipe que significó quedarse afuera del torneo más prestigioso de Europa era esta semifinal ante el Chelsea de Mauricio Pochettino y un nuevo golpe hubiera significado el nocaut de la temporada para los Ciudadanos, que disputan cabeza a cabeza la Premier League con Liverpool y Arsenal.

Pero fue Bernardo Silva el que dio la cara por el City en Wembley. El partido fue vibrante y durísimo, pero el portugués capturó un rebote en el área y definió de zurda cuando faltaban apenas un puñado de minutos y quebró la paridad en el marcador. Se llenó la boca de gol con un grito de cara a su gente, que se había quedado con el festejo atragantado el último miércoles. Nadie puede dudar de la calidad del portugués, pero había que ver si era capaz de reponerse tan rápido. Y lo logró: en apenas 72 horas pasó de villano a héroe.

No fue sencillo para el City conseguir el boleto a la final de la FA Cup. El Chelsea de Mauricio Pochettino le planteó un partido de igual a igual, muy dinámico y también muy físico. Aguantó bien con Enzo Fernández como bandera en la mitad de la cancha. El ex River generó la chance más clara de su

una pelota larga para la velocidad de Nicolás Jackson. Pero el senegalés resolvió mal ante el arquero Stefan Ortega Moreno y le perdonó la vida al City.

El contraatque fue la carta principal para el Chelsea ante un City que hizo lo que suele hacer: monopolizar la pelota, juntar pases, tener paciencia y tratar de encontrar al jugador libre en el área para cerrar la jugada. Pero les costó a los de Manchester, a pesar de la movilidad que mostró Julián Álvarez y a las buenas intenciones de Phil Foden, Kevin De Bruyne y Jack Grealish (luego Jeremy Doku).

La llave del triunfo la tenía Bernardo Silva. El City se mostraba cansado y vulnerable (Ortega Moreno lo había salvado dos veces ante Jackson), hasta que sobre el final, en un nuevo intento por la izquierda de Doku, un rebote le quedó servido al portugués que definió de zurda y se desahogó con un grito desaforado.

El City intentará defender el título que obtuvo en la última temporada tras vencer en la final al Manchester United, que si hoy logra superar al Coventry City (de la Segunda División), reeditará la final (se jugará el 25 de mayo) del año equipo en el primer tiempo con pasado en un nuevo clásico.■

53 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# **Tenis**

# Navone vive tiempos felices y otra vez tiene la chance de festejar

El nuevejuliense jugará la segunda final de su enorme 2024. Definirá en Bucarest con el húngaro Fucsovics.



Saludo. Navone, que venía de ganarle a Cerúndolo, eliminó al francés Barrere en las semifinales. CAPTURA TV

**BUCAREST, RUMANIA. ESPECIAL** 

Sonrie y no para de sonreir Mariano Navone (52° del ranking mundial). La felicidad se le transmite por todos sus poros luego de consumar un doblete de victorias en cuestión de unas seis horas para acceder a la final del Abierto de Bucarest.

Primero completó su triunfo

frente a Francisco Cerúndolo, el máximo favorito de la cita rumana de la temporada europea de polvo de ladrillo. Habían suspendido el viernes por falta de luz con el marcador set iguales. Ganó el tercero y así se metió en su tercera semifinal consecutiva al completar el 5-7, 6-4 y 7-5. Luego fue el turno del francés Gregoire Barrere, quien venía con mucha



Es un placer volver a jugar una final. Fucsovics será un rival duro pero jestoy aquí, estoy para ganar!"

confianza desde la clasificación y a quien despachó por 6-3 y 6-4.

Fueron dos triunfos que para el nuevejuliense le significaron meterse desde mañana en el top 50 (virtualmente está 41° en el mundo tras un ascenso de 11 lugares pero podría subir aún más). ¿Cómo buscará seguir escalando? Si gana hoy en su segunda final del circuito tras la que perdió en febrero en Río de Janeiro ante Sebastián Báez.

La final será a las 15 (9 de Argentina) ante Marton Fucsovics (82° en la clasificación), que en el primer turno impidió un último partido 100 por ciento sudamericano ya que venció al chileno Alejandro Tabilo por un doble 6-4. El húngaro de 32 años que jugará su cuarta final en el circuito (primera desde la de 2021 en Rotterdam), persigue su segundo título tras el logrado en Ginebra en 2018 en la que era hasta ahora su única definición en canchas lentas.

Suspensiones por lluvia, por falta de luz natural o, en en un curioso caso para un circuito súper profesional, por no tener suficientes canchas en condiciones. Jugar, frenar, volver a la cancha. Hoy, mañana. Y la rueda siguió. El torneo, que lleva el nombre de Ion Țiriac, toda una marca registrada en el tenis ya con 84 años ayer siguió la jornada desde una de las cabeceras-, peleó contra todo aquello y hasta soportó críticas de los jugadores (hubo un duro posteo de Federico Coria en X). Sin embargo cuenta con un público fervoroso, entusiasta, latino y al límite. Y Navone se nutrió en la semana de esa pasión externa en la temporada de su vida. No le importan las interrupciones imprevistas: se adapta a todo.

Tiene 23 años y no para de crecer. Acaba el partido suspendido a la mañana y al rato descansa, almuerza liviano y sale a la cancha otra vez. Y gana, no para de ganar.

Con la mente fría y una variedad de recursos, alcanzó la final. Pasó en un puñado de meses de un auténtico desconocido a correr una carrera imparable hacia la superación.

Acaba el día con la sonrisa de un pibe genuino. Saluda a la gente. Y levanta al estadio una vez más. Y llueven los aplau-SOS.

Tres semanas atrás había conseguido uno de los grandes impactos de su vida. Y no paró de sonreír. Lo que acababa de lograr Navone era para siempre y por eso su rostro lo exhibió al natu-

# Virtualmente está 41° en el mundo tras un ascenso de 11 lugares.

ral luego de ganar el punto, el partido y caminar rápidamente rumbo a la red. Allí, del otro lado, estaba una leyenda. Un "héroe" de su adolescencia, como bien explicó. Abrazó a Stan Wawrinka, el suizo que está cerca del retiro, y le transmitió cuánto lo admira. Un saludo que excedió el marco de un partido de tenis. Se trató de algo más. Es que Navone es así. Natural v fresco.

En el torneo más importante de la gira sudamericana de canchas lentas dio el gran salto de calidad. Luego de ese impacto mayúsculo que significó convertirse en el 11° tenista de la historia que llegó a la final de un ATP 500 desde la clasificación, frenó la máquina, desgastada en lo físico y lo mental, y volvió recién en Marrakesh, donde lo detuvo el italiano Matteo Berrettini. Dueño de cinco títulos challengers conseguidos el año pasado, sigue con una sonrisa y en cada segundo la repite cuando da un paso más hacia adelante de la mano de Andrés Dellatorre, su entrenador. ■

# Djokovic se bajó y Madrid no tendrá al número 1 del mundo

MADRID, ESPAÑA. ESPECIAL

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, anunció que no participará en el Masters 1000 de Madrid que comenzará el miércoles y que conquistó en 2011, 2016 y 2019.

Djokovic, que tampoco disputó la pasada edición del torneo, viene de ser semifinalista en Montecarlo, torneo del que se despidió al perder en las semifinales frente al noruego Casper Ruud. Para completar su preparación para Roland Garros sólo jugará en Roma, entonces.



Nole. Novak Djokovic viene de ser semifinalista en Montecarlo. EFE

# Ruud frenó el impulso de Etcheverry

BARCELONA, ESPAÑA. ESPECIAL

El noruego Casper Ruud, sexto en el ranking, se clasificó ayer finalista del Abierto de Barcelona tras ganarle a Tomás Etcheverry por 7-6 (8-6) y 6-4. "Tomás es un rival fuerte; fue dificil quebrarlo", elogió el vencedor.

Ruud, que llegó a su cuarta definición en 2024, confirmó así su buena forma ante un adversario que lo puso en aprietos y ante quien tuvo que mostrar toda su tenacidad para dominarlo. Así sucedió en el primer set que se definió en el tie break. En za, que anunció su retiro.

el segundo el ganador le quebró el saque a Etcheverry en el arranque pero enseguida el platense igualó. Sin embargo, en el 4-4 otra vez Ruud se quedó con el servicio de su rival y definió la historia en el game siguiente.

# **EL NUMERO**

Fue el ranking mundial que alcanzó la española Garbiñe Muguru54 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# Juegos Olímpicos y automovilismo

# Se desató una "guerra civil" en el deporte ruso por la participación en París 2024

Algunos quieren que los atletas compitan bajo la condición de "neutrales". Otros critican esa postura.



Pesos pesado. Thomas Bach es el presidente del Comité Olímpico Internacional y Vladimir Putin, de Rusia. AP

# MOSCÚ, RUSIA, EFE

El deporte ruso se encerró a menos de 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos en una auténtica guerra civil entre los deportistas y funcionarios que apoyan la participación, aunque sea en calidad de neutrales, y aquellos que consideran humillante acudir a París sin bandera e himno.

"Estoy convencido de que aquellos deportistas que tienen opciones de ir a París deben acudir sin falta. Eso sí: cada uno debe decidir por sí mismo", comentó el ex tenista ruso Yevgeni Kafelnikov, que fue número 1 del mundo y campeón olímpico en Sidney 2000.

Mientras, el presidente Vladimir Putin se mantiene equidistante entre ambas opciones, aunque criticó duramente lo que considera una clara "discriminación" a los deportistas rusos desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Rusia lleva más de dos años, los que lleva combatiendo en el país vecino, justamente en guerra con el Comité Olímpico Internacional (COI). Su presidente Thomas Bach pasó de ser el amigo alemán de Putin en 2014 -para los Juegos de Invierno de Sochi-al enemigo número 1 del Kremlin.

Con todo, el ministro de Depor-

tes, Oleg Matitsin, se mostró categóricamente en contra de "romper relaciones" con las organizaciones y federaciones deportivas internacionales.

"Hay que seguir compitiendo, hay que ganar, hay que ganarse el derecho a competir, incluido en los Juegos Olímpícos. Sí, sin himno; sí, sin bandera. Pero ya competimos así desde 2016 y todos saben quiénes somos", dijo.

En la misma línea se manifestaron el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y el viceprimer ministro y ex jefe del comité organizador de Sochi, Dmitri Chernishenko.

Peskov se felicitó porque el COI

haya renunciado a los supuestos planes de exigirles a los atletas rusos que condenen por escrito la campaña militar en Ucrania.

Por su parte Kafelnikov alabó la postura de Matitsin ya que "nadie entiende mejor qué importante es participar en los Juegos para el país", según señaló.

"Otros, como los llamo yo cabezas calientes, defienden otros intereses", señaló.

Del otro lado el presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, endureció su postura según se acercan los Juegos.

"El COI desde un principio eligió el bando del conflicto político lo que ya de por sí se contradice con su misión y cumple de manera consistente encargos políticos para aislar el deporte ruso", dijo.

Fue aún más lejos la legendaria entrenadora y presidenta de la Federación de gimnasia rítmica Irina Víner, que definió al seleccionado ruso de "equipo de vagabundos" si finalmente acude a París y calificó de "marcha fúnebre" la música que suena cuando un deportista neutral se sube a lo más alto del podio.

"Considero que es una humillación (...) Un equipo de vagabundos sin bandera ni himno ni aficionados acude a los Juegos", señaló.

La apoyaron muchos diputados a los que Kafelnikov recomendó se centren en su labor parlamentaria. "Hay muchos incompetentes que meten su nariz donde no deben. Piensan que ir a los Juegos es hacerle el juego a Occidente. ¡Dejen trabajar a los profesionales!", exclamó.

En principio sólo unas pocas decenas de deportistas rusos acudirán a París frente a los 335 que viajaron a Tokio. Pese a todo algunos ya manifestaron su deseo de competir como la nadadora Yulia Efimova y los tenistas. Leyendas cercanas al Kremlin como Alexandr Karelin, triple campeón olímpico de lucha, y Yevgueni Pluschenko, doble campeón olímpico en patinaje, apoyan su participación en la capital francesa.

# Libreta de polideportivo

Basquetbol

### Minnesota arrancó firme en el Oeste

Anthony Edwards, con 33 puntos (18 en un tercer cuarto deslumbrante), 9 rebotes y 6 asistencias, dio una exhibición y la defensa de Minnesota rindió en un gran nivel para la victoria por 120 a 95 ante Phoenix en el inicio de los playoffs de la NBA. Además, Cleveland 97-Orlando 83.

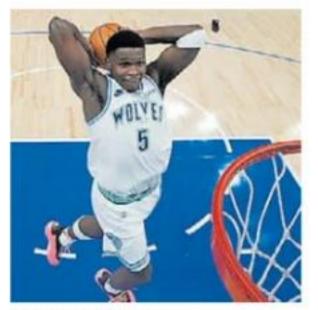

**Anthony Edwards** 

Doping

# Se desató el escándalo con nadadores chinos

Varios nadadores chinos de primer nivel, entre ellos campeones olímpicos en Tokio 2020 (por la pandemia los Juegos se realizaron en 2021), habían dado positivo a comienzos de 2021 y no fueron sancionados, señalaron el canal alemán ARD y el diario estadounidense The New York Times.

Hockey sobre césped

# SIC sorprendió a River y le quitó el invicto

En el Torneo Metropolitano femenino SIC dio el golpe al vencer como visitante a River por 3 a 1. Además: San Fernando 1-Ciudad 1, San Lorenzo 3-Gimnasia y Esgrima 3, Santa Bárbara 1-St. Catherine's 1, Banco Provincia 3-Vélez 3 y Arquitectura 1-Quilmes 1.

Hockey sobre hielo

# Argentina busca sumar experiencia

Argentina participará desde hoy en el Campeonato de Bratislava con el objetivo de sumar experiencia internacional de cara al desarrollo del deporte en nuestro país. Los rivales serán Grecia (adversario del debut), Portugal, Brasil, Irlanda y Colombia.

# Para Verstappen no se trata de un cuento chino

SHANGHAI, CHINA. ESPECIAL

El tricampeón mundial neerlandés Max Verstappen celebró por partida doble ya que conquistó la primera carrera sprint del año en Shanghai y luego festejó la 100ª pole en la Fórmula 1 de Red Bull, que esta tarde (en la madrugada argentina) verá partir desde la punta a sus dos pilotos en el Gran Premio de China, el quinto de la temporada.

Verstappen dio cátedra con una

en la que partió desde el cuarto lugar y supo esperar el momento justo para tomar la punta de la competencia al superar al inglés Lewis Hamilton, que lideraba desde la largada con su Mercedes ya que su compatriota Lando Norris cedió la primera posición desde la que había arrancado con su McLaren.

Verstappen terminó escoltado por el séptuple campeón del mundo y su coequiper Sergio Pérez.

En la clasificación dominó con demoledora actuación en la sprint, una mejor vuelta de 1m33s660. ■



Siempre primero. Max Verstappen obtuvo la sprint e hizo la pole. AFP

# EN SU MESA, TODOS LOS TEMAS TIENEN LUGAR













HOY 13:45







f eltrecetv

X eltreceoficial

O eltrecety

▶ eltrece

d eltrecety

eltreceok

56 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024

# Atletismo y rugby



Sonrisa. A Louise Butcher le dejaron competir desnuda en uno de los seis Grandes Maratones. INSTAGRAM

# Un maratón en topless y un mensaje para concientizar

La inglesa Butcher, que se hizo una doble mastectomía por un cáncer de mama, corrió la prueba de Londres.

# **LONDRES, INGLATERRA. REUTERS**

Esta mañana (en la madrugada argentina), cuando comience el Maratón de Londres, una mujer hará historia: Louise Butcher se convertirá en la primera en correr la tradicional prueba en topless para concientizar sobre el cáncer de mama por el que debió realizarse una doble mastectomía en 2022.

"Pensé: ¿cómo podemos normalizarlo, cómo podemos reducir ese estigma que rodea a las mastectomías y a no tener pechos?", se preguntó Butcher, quien con 50 años corre en topless para ayudar a borrar el estigma que rodea a la enfermedad y ahora decidió hacerlo en uno de los seis Grandes Maratones de la temporada.

"Y realmente no hay mejor manera que hacerlo que durante un maratón porque estás viendo a alguien en la vida real, realmente haciendo algo poderoso y fuerte, si-



# Duplantis no tiene límites

El sueco Armand Duplantis, una de las mayores estrellas del atletismo, superó su propio récord del mundo de salto con garrocha al registrar en la Liga de Diamante de Xiamen, 6,24 metros.

guiendo adelante con su vida, sin pechos, después del cáncer: es ese tipo de mensajes que normalmente no verías", explicó quien utiliza sus redes sociales para subir videos suyos corriendo sin remera y su caso tomó trascendencia mundial por el Maratón de Londres.

La madre de dos hijos de 13 y 7 años empezó a entrenarse para la dura prueba de 42,195 kilómetros seis meses antes de que le diagnosticaran un cáncer de mama lobular y completó su primer maratón, completamente vestida, seis semanas después de su doble mastectomía.

El entrenamiento le sirvió de consuelo en el medio de la oscuridad del diagnóstico y la recuperación. Además, al decidir no someterse a una cirugía reconstructiva, luego correr en topless también la ayudó a aceptar su nuevo cuerpo.

"Me ayudó a superar el cáncer porque me permitió centrarme en algo que no cambiaría", afirmó Butcher. Y agregó: "Pero el cáncer lo cambió todo. Cambió la forma en que la gente me miraba, mi familia, mi mentalidad; pero yo tenía el foco, tenía este maratón que correr y eso seguía siendo lo mismo".

Butcher también cree que obtuvo un gran beneficio físico por el entrenamiento. "Al superar un cáncer el ejercicio es increíble por todo tipo de razones. Creo que sané mejor físicamente de una mastectomía porque corría", dijo quien comenzó a caminar una semana después de la operación y volvió a correr sólo dos semanas más tarde.

"También me ayudó en mi salud mental. Había tantas razones para seguir corriendo durante ese tiempo... Aunque la lástima provenía de un buen lugar de preocupación, me hacía sentir débil. La carrera y el maratón me hicieron sentir fuerte. No podés compadecerte de alguien que corre un maratón, ¿verdad? Hubo muchas cosas que me impulsaron a hacerlo", valoró.

Butcher también espera concientizar sobre el cáncer de mama lobular que es el segundo tipo más común de la enfermedad pero que a menudo no se detecta en las mamografías tempranas. Y además pretende en el maratón juntar fondos para la asociación benéfica Breast Cancer Now.■

# **LaTV**



Tadej Pogacar

# 8.00 ESPN

### CICLISMO

LIEJA-BASTOÑA-LIEJA El cuarto Monumento. En vivo.

# 8.45 TNT SPORTS

### **FUTBOL**

LIGA DE CAMPEONES FEMENINA Lyon-PSG. La ida de las semifinales. Desde Lyon, Francia. En vivo.

#### 8.55 ESPN 3 MOTOCICLISMO

# SBK

Gran Premio de Países Bajos. La segunda carrera. Desde Assen, Países Bajos. En vivo.

### 9.00 STAR +

### **TENIS**

# ABIERTO DE BUCAREST

Mariano Navone-Marton Fucsovics (Hungría). La final. Desde Bucarest, Rumania. En vivo.

# 10.00 TV PUBLICA

# **AUTOMOVILISMO**

TURISMO NACIONAL

La cuarta fecha, Desde Rosario, En

# 10.00 TYC SPORTS 2

# **AUTOMOVILISMO**

CARBURANDO

Top Race. La tercera fecha. Desde Paraná. En vivo.

# 11.00 TNT SPORTS

# **FUTBOL**

# TORNEO FEMENINO

Racing-SAT. La sexta fecha. En vivo.

# 11.00 ESPN 4

# **TENIS**

# ABIERTO DE BARCELONA

Casper Ruud (Noruega)-Stefanos Tsitsipas (Grecia). La final. Desde Barcelona, España. En vivo.

# 14.00 ESPN 3

# GOLF

# CIRCUITO ESTADOUNIDENSE

Torneo RBC Heritage. La última ronda. Desde Hilton Head Island, Estados Unidos. En vivo.

#### 14.00 ESPN 2 BASQUETBOL

NBA

Boston-Miami, Los playoffs de la primera ronda de la conferencia Este, Desde Boston, Estados Unidos. En vivo.

# SIC ganó pero ahora tiene la compañía de Alumni en la punta del Top 12

Se jugó la tercera fecha del Torneo Top 12 porteño en la que el líder SIC continuó su andar victorioso. El equipo de Boulogne logró su tercera victoria al hilo y en su cancha la víctima de turno fue Buenos Aires, al que superó por 31 a 25. De todos alto. Con 13 puntos lo acompaña Alumni, que logró el punto bonus luego de aplastar como local a Atlético del Rosario-está último junto a CUBA con sólo 2 unidades- por 37

Fue una jornada que tuvo de todo

plios e impensados, un clásico de vencedor inesperado, una paliza imprevisible entre dos candidatos de peso, una acción en el último minuto que revirtió un tanteador entre dos protagonistas clásicos del campeonato y el encuentro con sus modos ahora no está sólo en lo más como un par de triunfos muy am- primeras victorias de los dos ascen- a 17 en Bella Vista. ■

ble: fue por 44 a 8 en San Isidro. Champagnat, en Pilar, consiguió su primer éxito al imponerse en un clásico a Newman por 27 a 22. Con un try penal en la última jugada y

CASI venció a Hindú con una au-

toridad tan llamativa como nota-

en un cierre para el infarto, Belgrano (es el escolta de SIC y Alumni y quedó a sólo un punto) derrotó a CUBA en Villa de Mayo por 42 a 41. Y Regatas derrotó a San Luis por 28

didos.

# **Fúnebres**

Sepelios y **Participaciones** 

PLOTQUIN, Raul Dr. Z"L - Papi, te amamos y te vamos a extrañar. Tus hijas Gabriela, Silvana y Andrea. Tus yemos Martín y Eduar-Tus Nietos Matías, Luca, Thiago y Nina. Loyola 1139, de 9 a 11 hs. Confirmar horario.

Homenajes

DASCHEVSKY, Clarita Su esposo Aron, sus hijas Silvia, Graciela, Nora, sus nietos y bisnietos, participan su fallecimiento ocurrido en Israel, el día 17 de abril de 2024, Q.E.P.D.



Un Adiós nos acompañarán siempre en nuestros corazones

AVISOS FÚNEBRES

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR **©11-4037-4478** Tel. (011) 4240-2675

RECEPTORÍA VILLA LURO ©11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007

**RECEPTORÍA** MARTÍN CORONADO ©11-2855-5654 Tel. (011) 4842-2856

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.



# Clasificados Clarin®

ESPECIALES RUBROS DE CIRCULACION NACIONAL





**R05** 



VENTA

**ARGENTINA** 

**BUENOS AIRES** 

JUNIN Casa venta parque natural laguna de Gómez 4 habitaciones 2 baños cochera para 3 autos tel 2364623734

# Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.



# **LEGALES**

"EN cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 Ley Nº 11.867, HDK S.A. con domicilio legal en Av. Córdoba 991, 4º "A", CABA, notifica a los interesados por el término de cinco días que se realizará la transferencia del fondo de comercio de su establecimiento sito en Av. Brigadier J. M. de Rosas 27140/42/44, Virrey del Pino, Par-tido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, dedicado al rubro fabricación de aceites y grasas de ori-gen animal, a COTO CENTRO INTE-GRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. con domicilio en calle Paysandú 1842, CABA. Los reclamos y oposiciones se recibirán en los términos de Ley en el domicilio de la escribana Pamela Peroni, sito en Suipacha 245 9º "4", CABÁ."

# **ENCONTRATU** PRÓXIMO 0km

clasificados.clarin.com



**Autos** 



# Cómo publicar en Clarín Clasificados

# RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

# CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarjeta de crédito o transferencia

0810.222.8476

bancaria

# **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

# clasificados.clarin.com **ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR**



Inmuebles

# Claríngrilla

Nº20.080

En las columnas se leerá un pensamiento de Arturo Graf (conclusión).

|    | 1,000 |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
| 1  |       |  |  |  |
| 2  |       |  |  |  |
| 3  |       |  |  |  |
| 4  |       |  |  |  |
| 5  |       |  |  |  |
| 6  |       |  |  |  |
| 7  |       |  |  |  |
| 8  |       |  |  |  |
| 9  |       |  |  |  |
| 10 |       |  |  |  |
| 11 |       |  |  |  |
| 12 |       |  |  |  |
| 13 |       |  |  |  |
| 14 |       |  |  |  |
| 15 |       |  |  |  |
| 16 |       |  |  |  |
| 17 |       |  |  |  |
| 18 |       |  |  |  |
| 19 |       |  |  |  |
| 20 |       |  |  |  |
| 21 |       |  |  |  |

### **Definiciones**

1 ► Ciudad capital y principal puerto marítimo del Líbano; 2 ▶ De distinguida prosapia, casa, origen, etc.; 3 ► Conjunto de cosas que se llevan de viaje; **4**▶ Edad que media entre la niñez y el comienzo de la edad adulta; 5 ► Lit. Guerrero, relativo a la guerra; 6 ► (En ~) A partir de este momento; 7 ► Persona que se dedica a la compra y venta de huevos, gallinas, etc.; 8 ► Meter a una persona o cosa en parte de donde no pueda salir; 9 ▶ Desp. Arrogante que se jacta de guapo y valiente; 10 ▶ Persona versada en ideología; 11 ► Mec. Tubo por el que se mueve el pistón de un motor; 12 > Marginado, apartado, pospuesto; 13 ▶ Desapego, aspereza, desagrado; 14 ► Fig. Poco comunicativo, corto, tímido; 15 ► Miembro de una sociedad, corporación, partido político, sindicato, secta, etc.; 16 ▶ Personas que padecen daños por culpa ajena o por causa fortuita; 17 ▶ Inclinar la cabeza hacia el pecho una persona, cuando se va durmiendo: 18 Estado brasileño de gran extensión y difícil acceso; 19 ▶ Padres del marido respecto de la mujer, o de la mujer respecto del marido; 20 ► Uno para cada cual de dos o más

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

personas o cosas; 21 ► Tabla larga de madera dura,

usada para patinar sobre la nieve.

a - a - a - ar - be - be - bei - ca - ce - ce - ci - co - de - de - do - do - do - dos - dro - e - en - es - es - fi - ga - ge - go - gros - i - i - í - je - ju - lan - le - len - lí - lia - lin - lo - lus - ma - mas - nas - ó - pa - qui - qui - quí - re - re - re - ro - ro - rrar - rut - sen - sue - te - ti - tón - tra - tre - tud - va - ve - ven - vez - víc - zo.

# Sudoku

№ 6.773

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   | 8 |   |   | 2 | 6 |   | 3 |
|   | 3 |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 7 | 3 |   |   |   |   |   | 9 |
| 6 |   | 9 |   |   |   |   |   | 2 |
| 2 |   |   | 9 |   | 1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 8 | 1 |   |   |
|   |   |   |   | 3 | 6 |   |   |   |
|   | 2 |   |   |   |   | 4 | 5 |   |

|   |   | 9 | 4 |   |    |   |   | 6 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|   |   |   | 1 | 5 |    |   |   | 9 |
| 5 |   |   | 8 |   |    |   |   | 3 |
|   | 6 |   |   |   | 10 | 9 |   | 1 |
|   |   |   |   |   | 2  | 4 |   |   |
|   | 5 |   |   |   |    | 3 | 2 |   |
| 1 |   |   | 6 |   |    |   |   |   |
|   | 9 |   |   | 8 |    | 5 |   | 4 |
|   |   |   |   |   | 3  |   |   |   |

# **Auto**definido

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| ENLUCIÓ<br>UNA PARED                         | <b>₽</b>                       | CLAUDICAN            | <b>7</b>         | RELATIVOS          | <b>₩</b>  | CIERVO<br>BOREAL        | ₹                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| QUE SE HA-<br>CE A PIE                       |                                | AMPLIAR,<br>EXPANDIR |                  | A UNA<br>RAZA      |           | PIEDRAS<br>SÓLIDAS      |                              |
| L>                                           |                                | +                    |                  |                    |           | *                       |                              |
| PLANTA DE<br>LA UVA                          | <b>&gt;</b>                    |                      |                  | IMPAR              | <b>→</b>  |                         |                              |
| FURIOSO                                      |                                |                      |                  | MONTÓN<br>DE COSAS |           |                         |                              |
| <b>-</b>                                     | 7.9                            |                      |                  | +                  |           |                         |                              |
| BOLITA PA-<br>RA JUGAR<br>SOBRINO DE         | <b>*</b>                       |                      |                  |                    |           |                         | PERMANEZ<br>CAS SIN<br>COMER |
| ABRAHAM                                      |                                |                      |                  |                    |           |                         | COMEN                        |
| -                                            |                                |                      | RÍO DE<br>EUROPA | *                  |           |                         | '                            |
|                                              |                                |                      | HOMBRE           |                    |           |                         |                              |
| MOVER UN<br>OBJETO<br>ALREDEDOR<br>DE UN EJE | PÁJAROS<br>ESPOSA DE<br>OSIRIS | *                    | +                |                    |           | DE<br>PRECIO<br>ELEVADO |                              |
| L>                                           | +                              |                      |                  |                    | COBRE     | → ¥                     |                              |
|                                              |                                |                      |                  |                    | CAFETERÍA |                         |                              |
| DEPÓSITO<br>PARA                             |                                | QUITAN LO<br>AJENO   | <b>&gt;</b>      |                    | +         |                         |                              |
| ALMACENAR<br>GRANOS                          |                                | ARTÍCULO<br>NEUTRO   | l                |                    |           |                         |                              |
| <b>-</b>                                     |                                | +                    |                  | ROTURE             | <b>→</b>  |                         |                              |
|                                              |                                |                      |                  | LA<br>TIERRA       |           |                         |                              |
| QUE<br>SUENAN                                | <b>→</b>                       |                      |                  |                    |           |                         |                              |

# Soluciones

### Sudoku Nº 6.772

#### Básico

| 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 |

| 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 |

# Claringrilla № 20.079

El que se fía de todos demuestra poca sensatez;... (1ª parte). **Arturo Graf.** Poeta y

| liter | ato | ital | ian | 0. |   |   |   |   |   |
|-------|-----|------|-----|----|---|---|---|---|---|
| 1     | E   | N    | 0   | R  | М | L | D | A | D |
| 2     | L   | Α    | N   | G  | U | 1 | D | E | Z |
| 3     | Q   | U    | E   | R  | E | N | D | Ó | N |
| 4     | U   | T    | E   | N  | S | 1 | L | 1 | 0 |
| 5     | E   | P    | í   | S  | Т | 0 | L | Α | S |
| 6     | S   | Ε    | G   | U  | R | 1 | D | Α | D |
| 7     | E   | P    | 1   | T  | Α | F | 1 | 0 |   |
| 8     | F   | Α    | L   | 0  | P | 1 | 0 |   |   |
| 9     | ĺ   | В    | E   | R  | 0 | S |   |   |   |
| 10    | Α   | 5    | P   | E  | C | Т | 0 |   |   |
| 11    | D   | U    | N   | C  | Α | N |   |   |   |
| 12    | Ε   | S    | P   | E  | S | 0 | R |   |   |
| 13    | Т   | R    | E   | C  | E | Α | ٧ | 0 |   |
| 14    | 0   | R    | D   | 1  | N | Α | R | 1 | 0 |
| 15    | D   | 0    | М   | É  | S | Т | 1 | C | 0 |
| 16    | 0   | L    | 1   | ٧  | Α | R | E | R | 0 |
| 17    | S   | A    | G   | 1  | Т | Α | R | 1 | 0 |
| 18    | D   | E    | S   | P  | E | D | 1 | D | A |
| 19    | E   | М    | В   | 0  | Z | Α | L | Α | R |

# Solución Autodefinido

Horizontales. Pedestre, vid, non, colérico, canica, Lot, Mosa, aves, girar, Cu, roban, silo, are, sonoros. Verticales. Revocó, Isis, dilatar, lo, ceden, varón, rimero, étnicos, bar, rocas, caro, reno, ayunes.



# Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 6.999,90 - Genios \$ 1.500,00 - Revista Ñ \$ 1.500,00 - Arquitectura \$ 1.500,00 - ELLE \$ 3.000,00 - Prescolar Genios \$ 2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$ 7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.000,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$ 1.999,90 -

# Edición del día

Edición de 128 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 116 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo.

DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax: 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax: Publicidad: 4348-7704/7730. Fax: Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

CLARIN - DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2024 Lectores 59

Dispuesto a escuchar

Podés escribirnos para compartir tu historia a cartasalpais@clarin.com

# "¿Buenos Aires es un pueblo unificado o una amalgama de identidades?

La provincia de Buenos Aires sobresale en el escenario argentino por una serie de características distintivas que la separan del resto de las provincias. Desde su posición como epicentro político y económico hasta su histórico papel durante el S.XIX, pasando por su densa población y su compleja diversidad étnica y cultural, Buenos Aires ha sido un crisol de influencias y tensiones a lo largo de su historia. Estos elementos, de alguna manera, contribuyeron a que haya mantenido una "singularidad" dentro del contexto de la identidad nacional, y nos plantea un interrogante fundamental: ¿Buenos Aires es un pueblo unificado o una amalgama de identidades diversas?

Mientras que las históricas provincias argentinas suelen identificarse con claridad en torno a caudillos federales y símbolos provinciales, la identidad bonaerense parece esquivar estas categorías tradicionales, desafiando las nociones convencionales de cohesión social y pertenencia comunitaria. La ausencia de una identidad propia se refleja en la falta de un sentimiento de comunidad compartida entre los vecinos del conjunto de sus municipios: sus habitantes se identifican principalmente con su ciudad o barrios específicos, en lugar de identificarse como bonaerenses. Esta fragmentación identitaria plantea interrogantes sobre el tejido social de Buenos Aires y su capacidad para fomentar un sentido de pertenencia colectiva. ¿Cómo es posible que una provincia tan extensa y poblada haya generado esta brecha identitaria y sin un sentimiento de unidad entre su pueblo...o pueblos? Una posible explicación radica en la oleada migratoria masi-



va que, no sólo enriqueció la diversidad étnica y cultural de la provincia, sino que también sembró divisiones dentro de la comunidad bonaerense, que perduran hasta el día de hoy, obstaculizando los esfuerzos por forjar una identidad provincial propia.

Otro factor relevante es la naturaleza urbana y cosmopolita de Buenos Aires, que explica la dilución de las identidades provinciales en favor de identidades más locales o incluso transnacionales. La Ciudad de Buenos Aires, en particular, ejerce una influen-

cia cultural dominante sobre el área del Gran Buenos Aires, lo que eclipsa las identidades urbanas como las que conforman el Conurbano, y contribuye a la sensación de desapego hacia una identidad bonaerense unificada. También podemos dar como respuesta a la carencia de una "identidad bonaerense" que algún sector quiere evitar que esa identidad, como sucedió en los "trece ranchos" fundacionales de la República Argentina, se hiciese a imagen de un caudillo federal como Manuel Dorrego o Juan Manuel de Rosas, que sus ideas federales pudieran afectar la concepción centralista que tiene la provincia desde la época de Bartolomé Mitre.

Un dato curioso, desde la fundación de la ciudad de La Plata, se han sucedido 93 gobernadores en 143 años. Sólo 44 surgieron por elecciones democráticas, entre Dardo Rocha y Axel Kicillof, 15 nacieron en tierra bonaerense, 4 lo hicieron fuera de la provincia y los demás en la Capital Federal. Del conjunto de gobernadores, sólo uno nació en la ciudad de La Plata, Anselmo Marini (1963-1966).

Entonces, ¿qué implica tener una identidad propia? Significa establecer patrones de cultura política y comportamientos morales distintivos. Significa forjar un pacto de convivencia entre los bonaerenses basado en el orgullo de habitar una provincia que ha sido cuna de líderes como Yrigoyen, Perón, Evita, Dorrego y Rosas, así como también del icónico personaje literario Martín Fierro. También significa reconocer y abordar las desigualdades sociales, geográficas y educativas que persisten en la provincia.

En definitiva, la falta de una identidad provincial cohesiva en Buenos Aires plantea desafíos significativos para la constitución de una comunidad más justa y solidaria en la provincia. Es crucial fomentar un diálogo abierto y constructivo sobre quiénes somos y explorar formas de promover un sentido de comunidad compartida entre los bonaerenses. Sólo entonces Buenos Aires podrá dejar de ser una "rareza" identitaria y encontrar su lugar dentro del rico tapiz de la identidad nacional argentina.

**Luis Gotte** luisgotte@gmail.com

El comentario del editor

# La huella digital del GBA





"La identidad bonaerense está formada por los hijos de los terratenientes y por los peones rurales; los hijos prósperos de los inmigrantes que se establecieron en la costa del Río de la Plata y los que vinieron desde el interior huyendo de la pobreza. Está marcada a fuego por la desocupación y la riqueza", decía un artículo de Clarín. Entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal siempre hubo enfrentamientos, deportivos, culturales y políticos. Por eso es que cuando hay elecciones asoma la gran incógnita: ¿cuál será el resultado de la contienda en aquel distri-

to donde se libra la madre de todas las batallas. También, con un poco de ingenio y gracia, en 2022, en el ciclo de charlas "¿Te preguntaste cómo es nuestra identidad bonaerense?, el escritor Pedro Saborido decía: "Una de las formas de construir el humor, es hacer coincidir cosas que no coinciden. Brad Pitt es lo que queremos ser, y la churrería Manolo es lo que somos. Y ahí aparece la risa. Estamos hechos también en esa identidad de nuestros adversarios. El balneario más popular de la Argentina tiene un nombre inglés, Bristol, pero ahí aparece la diver-

sidad y esa diversidad es la administración de esa diversidad, y para eso está el Estado, para ver cómo se administra esa diversidad porque es la aspiración de bienestar, queremos estar bien y eso es parte de un futuro, de una provincia que te ayuda. Hay que generar cultura para ser capaces de irradiar cultura". Es ahí, entonces, desde las entrañas de la cultura bonaerense, donde podemos encontrar esa huella digital que marca esa identidad que quizá hoy sea esquiva, negada o, tal vez, esté en plena transformación.

Los textos destinados a esta sección dominical no deben exceder los 6.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados con nombre y apellido y con DNI. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

Pido la palabra

# **NOVELAS**

# La entrañable historia de los amores eternos

"El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.

-¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?, le preguntó.

Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches.

-Toda la vida, dijo."Gabriel García Márquez. De su novela El Amor en los tiempos del Có-



lera. Editorial Sudamericana, 1985. Fragmen- García Márquez. El gran mago de la palabra vir y hasta morir por amor.)

to. (Memorable final de una bella alegoría sobre la poderosa fuerza del amor y los latidos de los corazones unidos por ese relámpago sentimental que acaso sólo ocurra una vez en la vida. El epílogo de la historia transcurre en un bergantín que llevaba la bandera del cólera, y por tanto no se podía detener ni atracar en ningún puerto por las normas sanitarias que imponía la epidemia. Iba y venía sin parar. El amor entre Fermina y Florentino, ya mayores, postergado casi todas sus vidas, se lanzaba por fin hacia la eternidad, en un marco de la gloria más maravillosa que puedan emprender los humanos: saber amar, saber vi-





17°

мáх 22°



17° 20°

MARTES

15°

Correo
Argentino
Franquicia
a pagar
Cta. Nº 41



#### **ACTUALIZADAS Por Maitena**





# **Pasiones Argentinas**

# El olvidado de la libertad

Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com enía 87 años cuando la pisó por primera vez. Después de pronunciar el tradicional "Permiso para subir a bordo" y recibir el "Autorizado" de parte del oficial de guardia, Amelio Milo D'Arcángelo se aprestaba a hacer la visita inaugural a la Fragata Libertad. Nada de extrañar de no haber sido por un detalle: era el hombre que la había diseñado, casi medio siglo atrás. Nacido en Tres Arroyos, Buenos Aires, el 13 de febrero de 1914, en una familia humilde, sus excelentes notas en el colegio le permitieron acceder a los 18 años, como cadete becado, a la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Egresó como el primero de su promoción, premiado. La Armada lo eligió para estudiar Construcción Naval en el MIT (Massachussetts Institute of Technology): por sus altas calificaciones se graduó distinguido como decano de la Facultad de Ingeniería. Ya de vuelta, su talento quedó plasmado en dos circunstancias que se consideran de las más significativas en la historia naval nacional: la reparación del carguero inglés Longwood, con una de las primeras aplicaciones de la soldadura eléctrica en una nave de ese porte, y el arreglo de la hélice del crucero Almirante Brown mediante un sistema concebido por el propio D'Arcángelo. Más tarde llegaría el diseño del casco de la Libertad, reconocida como uno de los buques más perfectos. Casado con una estadounidense, después de su retiro, en 1953, se radicó allá, donde creó la carrera de Ingeniería Naval por encargo de la Armada de EE.UU. en el Virginia Polytechnic Institute y más tarde también en la Universidad de Michigan. Premiado con el "Nobel" de los ingenieros navales, murió en 2003. Uno de esos ciudadanos casi olvidados con los que se forjó la Argentina.





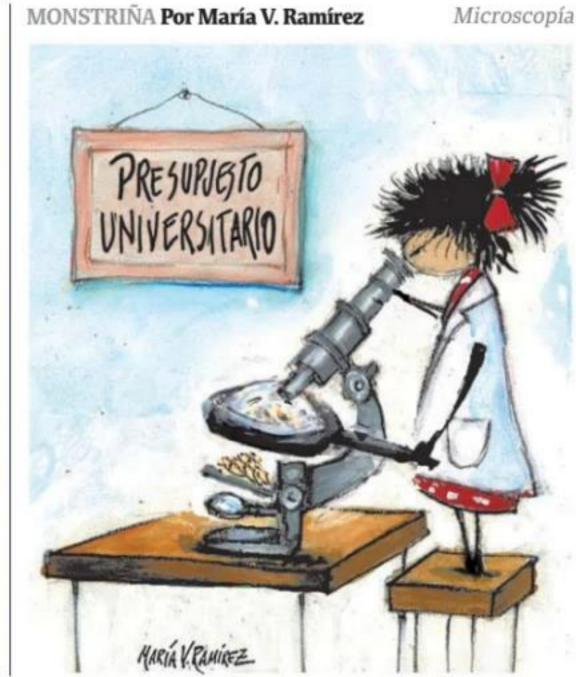

YO, MATÍAS Por Sendra\*







